





## GLI ANNALI

D 1

## C. CORNELIO TACITO

FOLUME IF.

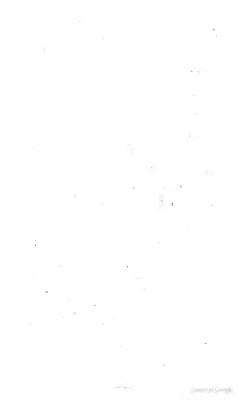

# GLI ANNALI

D I

## C. CORNELIO TACITO

TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA

DA

GIUSEPPE SANSEVERINO

DE' SIGNORI DI MARCELLINARA
STORIOGRAFO DEL S. M. O. GEROSOLIMITANO

VOLUME IV.



NAPOLI,
DALLA STAMPERIA DI GABRIELE MOSINO.
MDCCCXV.





### ANNALES

## C. CORNELII TACITI

### BREVIARIUM

### LIBRI QUARTI.

I. Ælii Sejani origo et mores. II. Militari et Senatorio ambitu ad dominationem a Ispirat. III. Qualem exercituum et Reipublicae statum nactus. VIII. Primas dominandi spes, veneno Druso Caesari dato, auspicatur, conscia uxore ejus Livia. Senatum morte Drusi maestum e igit Tiberius; patribusque commendat, ut imperii heredes, Germanici filios. XII. Iis, matrique Agrippinae perniciem molitur Sejanus, seelerum ferox. XIII. Aliquot provinciarum legationes et accusationes. Histriones Italia pulsi. XV. Templum ab Asiae civitatibus Tiberio,

# ANNALI DIC.CORNELIOTACITO

### SOMMARIO

DEL LIBRO QUARTO.

I. Origine e costumi d'Elio Sejano. II. Coll' insinuarsi negli animi delle truppe e de Senatori aspira al dominare, III. Stato in cui ritrovò egli gti eserciti, e la Republica. VIII. Il primo passo al dominio fu quello d'avvelenar Druso Cesare colla saputa di Livia moglie di lui. Tiberio consola il Senato, mesto per la morte di Druso: e raccomanda ai Padri i figliuoli di Germanico, come gli eredi dell'impero. XII. A costoro, non che alla lor madre Agrippina , va Sejano , baldanzoso del felice successo de' suoi delitti, macchinando rovina, XXX. Ambascerie ed accuse di alcune provincie. Gl' istrioni son cacciati d'Italia, XV. Le città d'Italia decretano l'inalzamento d'un tempio a Tiberio, a Livia, ed al Senato. XV. Nuova legge . concernente il Flamine Diale. XVII. Tiberio si duole che i Pontefici abbiano raccomandato agli Dei Nerone e Druso, figliuoli di Germanico. XVIII. Di questa occasione si prevale Sejano per rovinar gli amici i più attaccati alla memoria di Germanico. Altri ancora accusati e condannati, XXIII, Dolabella termina la guerra in Africa colla uccisione di Tacfarinate. XXVII. Il seme d'una guerra di servi per tutta Italia e spento sul suo nuscere, XXVIII. Vibio Sereno accusato dal proprio figlio. P. Suilio, Cremuzio Cordo ed altri son condannati. XXXVI. Si toglie la libertà a' Ciziceni, XXXVII. Tiberio ricusa l' onoranza d' un tempio offertogli dagli Spagunoli, XXXVIX. Sejano, ubbriacato dal soverchio favor della sorte, domanda Livia in isposa, XLI. Toltagliene la speranza, stimola Tiberio a viver fuor di Roma, XLIV. Morte di Gu. Lentulo e L. Domizio, XLV. L. Pisone è ammazzato in Ispagna. XLVI. Re-

Liviae , et Senatui decretum. XVI. De flamine Diali nova lex. XVII, Neronem et Drusum, Germanici filios, diis commendatos a pontificibus queritur Tiberius, XVIII. Qua causa promptissimos Germanici amicos subvertit Sejanus. Alii accusati ac damuati. XXIII. In Africa bello finem imponit Dolabella, caeso Tacfarinate. XXVII. Mota per Italiam servilis belli semina statim oppressa. XXVIII. Vibius Serenus a filio accusatus, P. Suilius, Cremutius Cordus, aliique damnati. XXXVI. Cyzicenis libertas adempta, XXXVII. Tiberius spernit templi honorem ab Hispanis oblatum. XXXIX. Sejanus, nimia fortuna socors, Liviam sibi uxorem petit. XLI. Matrimonii spe dejectus, Principem ad vitam procul Roma degendam impellit. XLIII. Legationes Graccorum de asylorum jurc. XLIV. Mors Cn. Lentuli et L. Domitii, XLV. L. Piso in Hispania interficitur ,

XLVI. Contusis Thracum gentibus, triumphi insignia accipit Poppaeus Sabinus. LII. Claudia Pulchra adulterii accusata et damnata. LIII. Agrippina maritum sibi postulat, nec obtinet, LV, Undecim Asiae Urbes certant, in qua earum templum Tiberii statueretur. Smyrnaei praelati. LVII. Tiberius in Campaniam secedit. Ibi repentino lapidum lapsu periclitantem, opposito corpore, periculo eximit Sejanus, ex eo major, et adversus Germanici stirpem audacior. LX. Neronem adgreditur; LXII. Apud Fidenas amphiteatri casu quinquaginta hominum millia debilitata, vel obtrita, LXIV. Romae deustus mons Caelius. LXVII. In insulam Capreas se abdit Tiberius. Sejanus apertis adversum Agrippinam et Neronem insidiis grassatur. LXVIII. Titus Sabinus ob amicitiam Germanici ipsis Calendis Ianuarii punitur. LXXI. Mors Iuliae, Augusti neptis. LXXII. Frisii rebellant, et acgre repressi.

presi i Traci, Poppeo Sabino ne riceve le insegne trionfali. LII. Claudia Pulcra, accusata d'adulterio, e condannata. LII. Agrippina chiede di passare ad altre nozze, ma non l'ottiene. LIV. Gara di dodici città dell'Asia in qual di esse s' abbia ad ergere il Tempio a Tiberio. Que' di Smirne son preferiti. LVII. Tiberio si ritira nella Campania. Quivi per improvisa ruina d'una grotta correndo pericolo, n' è liberato da Sejano con fargli riparo del proprio corpo, la qual cosa concorre ad ingrandirlo, ed a renderlo vie maggiormente audace contro la discendenza di Germanico, LX. Prende di mira Neroue. LXXII. Cinquanta mila persone ferite a morte per la caduta dell'anfiteatro di Fidene. LXIV. In Roma va in fiamme il monte Celio, LXVII. Tiberio si nasconde nell' isola di Capri. Sejano imperversa contro Nerone ed Agrippina con insidie alla scoverta, LXVIII. Punizione di Tizio Sabino nello stesso capo dell'anno per esser egli stato amico di Germanico. LXXI. Morte di Gulia , nipote d'Augusto. LXXII. Ribellione de' Frigioni, che vien

repressa a stento. LXXV. Agrippina, la figlia di Germanico, è data in isposa a Gn. Domizio.

Tutto ciò avvenne nello spazio di sei anni circa.

| An. di Roma di | G.C. | Sotto il Consolato                                 |
|----------------|------|----------------------------------------------------|
| DCCLXXVI.      | 23   | di C. Asinio Pollione, C. Antistio Vetere.         |
| DCCLXXVII.     | 24   | Sergio Cornelio Cetego, L. Visellio Varrone        |
| DCCLXXVIII.    | 25   | M. ASINIO AGRIPPA , Cosso Cornelio Lentulo.        |
| DCLCXXIX.      | 26   | Gn. Cornelio Lentulo Getulico, C. Calvisio Sabino. |
| DCCLXXX.       | 27   | M. LICINIO CRASSO,<br>L. CALPURNIO PISONE          |
| DCCLXXXI.      | 28   | Ap. Giunio Silano,<br>P. Silvio Nerva.             |

LXXV. Agrippina, Germanici filia, Gn. Domitio nupta.

Haec sexennio fere gesta.

A. U. C. J. C.

DCCLXXVI. 23 Coss (C. Asinio Pollidae, C. Antistio Vetere.

DCCLXXVII. 24 Coss Sergio Connelio Ce-THEGO, L. VISELLIO VARRONE

DCCLXXVIII. 25 Coss (M. Asinio Agrippa. Cosso Cornelio Lentulo.

DECLXXIX. 26 Coss Cn. Cornelio Len-Tulo. C. Calvisio Sabino.

DCCLXXX. 27 Coss M. LICINIO CRASSO, L. CALPURNIO PI-

DCCLXXXI. 28 Coss Ap. Iunio Silano, P. Silio Nerva.

## ANNALIUM

## C. CORNELII TACITI

AB AUGUSTI EXCESSU. ·

#### LIBER IV.

S. 1. C. ASINIO, C. Antistio Coss. nonus Tiberio annus erat compositae Reipublicae, fiorentis domus (nam Germanici mortem inter prospera ducebat), quum repente turbare fortuna coepit, saevire ipse, aut saevientibus vires proebere. Initium et causa penes Ælium Sejanum, cohortibus praetoriis praefectum, cujus de potentia supra memoravi (a): nunc originem, mores, et quo fuci-

(a) Additur (Druso).... simul Praetorii Praefetcus Aelius Sejanus; collega Straboni patri suo datus; magna apud Tiberium auctoritate; rector, juveni datus Ann. I. XXIV.

### DEGLI ANNALI

### · DI C. CORNELIO TACITO

. DALLA MORTE DI AUGUSTO.

### LIBRO IV.

\$. 1. Sorro il Consolato di C. Asinio e L. Antistio contava Tiberio il nono anno (1) di publica tranquillità, e di domestica floridezza ( poiche riponea la morte di Germanico fra prosperi avvenimenti), quando cominciò tutt'a un tratto la fortuna a scompigliare ogni cosa, egli ad incrudelire, o a porgere il suo braccio quando altri il facea. La sorgente e la cagione si debbe ad Elio Sejano Prefetto delle Coorti Pretorie (a), della di cui potenza feci dianzi alcun cenno: ora vo raccontarne l'ori-

(a) Capitano della Guardia , unizio divenuto grande non solo nella milizia, una in molti rami della stessa amministrazion civile.

gine , il costume , e con quai mezzi scellerati tentasse d'usurpare il Principato. Nacque egli in Volsinio (a) da Sejo Strabone Cavalier Romano, e seguitato avendo in sul fiore della sua gioventù C. Cesare, nipote del D. Augusto, non senza qualche voce d'aver venduta ad Apicio, uomo ricco e prodigo, l'onestà del suo corpo; guadagnossi indi Tiberio con vari artifizi in modo, che a tutt' altri chiaso, lo rendè seco solamente incauto ed aperto: e ciò non tanto per esser egli sagace ( che rimasto non sarebbe oppresso dall'altrui sagacità ) quanto per l'ira degli Dei contro Roma, per cui sterminio ugualmente visse, che mori. Era egli infatigabile di corpo , impudente d'animo, dissimulatore delle proprie, infamatore delle altrui azioni, pieno d'adulazione, come d'orgoglio: in apparenza un certo studiato pudore, nel fondo dell' animo una insaziabile cupidità di dominare, ed appunto perciò or tutto splendidezza e sontnosità, ed il più delle volte intto destrezza e sollecitudine, cose del pari perniziose, quando non son che simulate a fin di farsi strada al regnare.

<sup>(</sup>a) Bolsena nel patrimonio di S. Pirtro.

nore dominationem raptum ierit, expediam, Genitus Vulsiniis , patre Sejo Strabone , equite Romano, et prima juventa C. Caesarem divi Augusti nepotem sectutus, non sine ramore Apicio diviti, et prodigo stuprum veno dedisse: mox Tiberium variis artibus evinxit adeo, ut obscurum adversum alios, sibi uni incautum intectumque efficeret; non \* tam solertia ( quippe iisdem artibus victus est ) quam decim ira in rem Romanam , cujus pari exitio viguit , ceciditque (a). Corpus illi laborum tolerans, animus audax : sui obtegens, in alios criminator : juxta adulatio et superbia : palam compositus pudor, intas summa apiscendi libido, ejusque causa modo largitio et luxus, saepius industria ac vigilantia, haud minus noxiae, quotiens parando regno finguntur.

<sup>(</sup>a) Tiberius obtectis libidinibus dum Sejonum dilexit, timuitve : postremo in scelera simul ac dedecora prorupit. Ann. VI. LI.

S. 2. Vim praesecturae, modicam antea, intendit, dispersas per urbem cohortes una in castra conducendo (a); ut simul imperia acciperent, numeroque, et robore, et visu inter se, fiducia ipsis, in ceteros metus crederetur. Praetendebat lascivire militem diductum : si quid subitum ingruat, majore auxilio pariter subveniri : et severius acturos, si vallum statuatur procul urbis inlebris. Ut perfecta sunt castra, inrepere paulatim militares animos, adeundo, appellando: simul centuriones ac tribunos ipse deligere: neque senatorio ambitu abstinebat, clientes suos honoribus aut provinciis ornando, facili Tiberio, atque ita prono, ut socium laborum, non modo in sermonibus, sed apud patres et populum celebraret, co-

<sup>(</sup>a) Romie castra constituit, quibus Praetorianae cohortes, vagae ante id tempus, et per hospitia dispersae continerentur, Suet, de Tib. 37.

C. 2. La potenza della Prefettura (a), assai ristretta per lo innanzi, fu da lui ampliata con ridurre in un solo alloggiamento le coorti sparse per Roma, perchè potessero tutti uniti ricever gli ordini, ed in tal guisa numerosi, forti, e guardandosi l'un l'altro concepissero eglino sicurezza, gli altri timore. Il pretesto n'era, che staccate divenivan le truppe licenziose; che in una subitana occorrenza volar poteano in ajuto con maggiori forze a un tratto; e che vivuto avrebbero con maggior disciplina, segregandole dalle mollezze della Città. Terminati che furono gli alloggiamenti, comincia ad insinuarsi pian piano nell' animo de' soldati, visitandoli, chiamandoli per nome: a far egli nel tempo stesso la scelta de'Centurioni, e de'Tribuni. Nè astenevasi dal gratificarsi i Senatori col decorare d'onorificenze e di Governi di Provincie i suoi partigiani, essendogli Tiberio d'una facilità e propension tale, che non pure ne' discorsi famigliari, ma co' Senatori e col Popolo commendavalo qual compagno

<sup>(</sup>a) Delle coorti Preforie, ossia, l'autorità del Capitan della Guardia.

delle sue fatighe, e permettea che le sue statue si venerassero in Teatro, e nel Foro, e fin ne'Principi stessi delle Legioni (a).

S. 3. Del resto una casa piena di Cesari, un figlio grande (b), de' nipoti già adulti (c) ritardavano i suoi progetti; e la via del tradimento, giacché malsicura era quella della violenza con tanti in un punto, richiedeva metter tempo in mezzo fra misfatto e misfatto. Piacque nondimeno d'audar per la più segreta, ed incominciar da Druso, contro di cui era spinto da fresco risentimento, Imperocché Druso intollerante d'emulo, e di temperamento troppo risentito, venuto accidentalmente a contesa, alzato avea le mani contro di Sejano, e nel rivoltarsi che questi fece, percosso avealo in sul viso. Bilanciando dunque tutto, parvegli cosa la più spedita il rivolgersi a Livia, ch'era moglie di lui, e che sorella pur di Germanico, deforme nel fior degli anni, godeva ora il primo vanto di bellezza. Da

<sup>(</sup>a) V. la Diluc, 124- del Lib, 1 in cui si parla della via della Principi.

<sup>(</sup>b) Druso, figlio di Tiberio. V. la Geneal, de'Cesarà (c) Figli di Germanico.

lique per theatra et fora effigies ejus, in\_ terque principia legionum sineret.

§. 3. Ceterum plena Caesarum domus , juvenis filius, nepotes adulti, moram cupitis adferebant: et quia vi tot simul corripere intutum, dolus intervalla scelerum poscebat. Placuit tamen occultior via, et a Druso incipere, in quem recenti ird ferebatur. Nam Drusus impatiens aemuli, et animo commotior, orto forte jurgio, intenderat Sejano manus, et contra tendentis os verberaverat. Igitur cuncta tentanti promptissimum visum, ad uxorem ejus Liviam convertere; quae soror Germanici, formae initio aetatis indecevae; mox pulchritudine praecellebat. Hanc,

ut amore incensus, adulterio pellexit : et postquam primi flagitii potitus est ( neque femina, amissa pudicitia, alia abnuerit), ad conjugii spem, consortium regni, et necem mariti impulit. Atque illa , cui avunculus Augustus, socer Tiberius, ex Druso liberi, seque ac majores, et posteros municipali adultero foedabat, ut pro honestis et praesentibus flagitiosa et incerta exspectaret. Sumitur in conscientiam Eudemus, amicus ac medicus Liviae, specie artis frequens secretis: pellit domo Sejanus uxorem Apicatam, ex qua tres liberos genuerat, ne pellici suspectaretur. Sed magnitudo facinoris metum, prolationes, diversa interdum consilia adferebat.

§. 4. Interim anni principio Deusus, ex Germanici liberis, togam virilem sumpsit (a);

(a) Per idem tempus Neronem, e libe.is Germanici, jam ingressum juventam, commendavit Patribus , atque momeri capessendi viginitiviratus solveretur , at quinquennio maturius , quam per leges , quaesturam peteret , non sine inrisu audientium postulavit. Ann. L. III. XXIX. eostei, fingendosene preso, ottenne che rompesse la fede maritale, indi sormontato ch'ebbe questo primo delitto, l'indusse ( nè per verità avvi cosa che la femmina ricusi dopo la perdita dell'onestà ) a sperar di sposarlo, a regnar seco lui, e ad uccidere il marito. In tal guisa colei, che avea per zio (a) un Augusto, per suocero un Tiberio, e figli da Druso, disonorava con un adultero provinciale se stessa, gli antenati, ed i posteri suoi, stando in aspettazione di cose criminose ed incerte, invece delle oneste e sicure. Fan partecipe del prozetto Eudemo, amico e medico di Livia , ammesso già , sotto del manto del suo mestiere, frequentemente al segreto. Seiano manda via di casa la moglie Apicata, madre già di tre figli, per non cadere all'adultera in sospetto. La enormità intanto del delitto trascinava seco palpiti, dilazioni, e deliberazioni tra esse contrarie.

S. 4. Frattanto sul principio dell'anno vestì Druso, un de' figli di Germanico, la

(a) Prozio, giacche Augusto era fratello di Ottavia, da cui nacque Antonia, e da questa, Livia, detta pur anche Livilla. V. la Geneal, de Cesari. toga virile, e rinnovossi in persona sna quanto in quella di suo fratello Nerone deliberato avea il senato. Vi agginuse Cesare un ragionamento, in cui lodo molto suo figlio, perchè amava da padre i suoi nipoti. Imperciocche Druso ( quantunque difficilmente dov' è dominio siavi ancor buona intelligenza ) reputavasi favorevole , o almeno non avverso a que giovanetti. Indi si ripropone la rancida e tante volte simulata deliberazione di portarsi nelle Provincie. Ne adducca l' Imperatore per pretesto l'esercito pieno di veterani, ed il bisogno di rinnovarlo di leve: giacchè le truppe volontarie mancavano, ed ancorché ve ne fossero, non avean queste lo stesso valore e la stessa subordinazione, assumeudosi volontariamente il mestier della guerra dalla gente povera per lo più e vagabonda: indi percorse rapidamente il numero delle Legioni, ed in quali provincie stessero a difesa. La qual cosa reputo doversi anche da me raccontare, quanta, cioè, in quel tempo vi fosse gente Romana in armi, quanti Rė confederati, e quanto più ristretto l'Impero (2).

S. 5. Era l' Italia ne' suoi due mari

quaeque fratri ejus Neroni decreverat senatus, repetita : addidit orationem Caesar multa cum laude filii sui, quod patria benevolentia in fratris liberos foret. Nam Drusus (quamquam urduum sit, eodem loci potentiam et concordiam esse) aequus adolescentibus, aut certe non adversus habebatur. Exin vetus et saepe simulatum proficiscendi in provincias consilium refertur : multitudinem veteranorum praetexebat imperator, et delectibus supplendos exercitus : nam voluntarium militem deesse; ac si suppeditet, non eadem virtute ac modestia agere : quia plerumque inopes ac vagi sponte militiam sumant : percensuitque cursim numerum legionum, et quas provincias tutarentur. Quod mihi quoque exsequendum reor, quae tum Romana copia in armis, qui socii reges, quando sit angustius imperitatum (3).

§. 5. Italiam utroque mari (a) duae clas-

(a) Alteram classem Miseni , alteram Ravenna ad tutelam superi (l'Adriatice) et Inferi (il mar

ses, Misenum apud, et Ravennam; proximumque Galliae litus rostratae naves (4) praesidebant, quas Actiaca victoria captas Augustus in oppidum Forojuliense miserat, valido cum remige. Sed praecipuum robur Rhenum juta, commune in Germanos Gallosque subsidium, octo legiones erant. Hispaniae recens perdomitae (a), tribus habebantur. Mauros Juba rex acceperat, donum populi-Romani. Cetera Africae, per duas legiones, parique numero Ægyptus : dehinc initio ab Syria usque ad flumen Eufraten , quantum ingenti terrarum sinu ambitur, quatuor legionibus coercita : accolis Ibero , Albanoque , et aliis regibus, qui magnitudine nostra proteguntur adversum externa imperia. Et Thracium Rhoemetalces, ac liberi Cotyis; ripam-

Tirreno o mar di Toscana ) mare collocavit. Suet. in Aug. XLIX.

<sup>(</sup>a) Postrema omnium nostra demum aetate ductu enspicioque Augusti Caesaris perdomita est (Hispania) Diq. L. LXXVIII.

protetta da due flotte ; l'una presso Miseno, l'altra presso Ravenna : la contigua costa poi della Gallia (a), dalle navi Rostrate (3), che avea Augusto prese nella vittoria riportata ad Azio, e mandate con valida ciurma nella città Forojulense (b). Ma il nerbo principale delle forze eran le otto Legioni in sul Reno a difesa contro de' Germani del pari, che de' Galli, Le Spagne, dianzi soggiogate, eran occupate da tre. Il Re Giuba (c) ricevuto avea sotto di se i Mori, donativo del popolo Romano : ed il restante dell'Africa era tenuto in freno da due Legioni, e da altrettante l' Egitto. Cominciando indi dalla Siria sin all' Eufrate, da quattro tutto il tratto di paese che vien cinto da quel vasto seno di terra, e fronteggiato dai Re d'Iberia (d), d'Albania (e), e tntti queglialtri, che son garantiti dalla nostra grandezza contro d'ogni esterna potenza. Inoltre era la Tracia (f) occupata da Remetal-

11 -

<sup>(</sup>a) Narbonese.

<sup>(</sup>b) Frejus.

<sup>(</sup>c Il Giuniore, creato Re da Augusto l'anno 724.

<sup>(</sup>e) Shirvan.

<sup>(</sup>f) Romania.

ce e da' figliuoli di Coti; la ripa poi del Danubio, da due Legioni, residenti nella Pannonia (a), e due nella Mesia (b), essendovene ugual numero nella Dalmazia. che per la positura del paese, rimanendo alle spalle di quelle, potessero da non guari lontano accorrer loro ed a qualunque repentino soccorso d' Italia : benchè risedesse in Roma un corpo di truppe particolari, che eran tre Coorti Urbane, e nove Pretorie, levate per la maggior parte nella Etruria, dell'Umbria, nell'antico Lazio (c), e nelle tempo già fu Colonie Romane. Stavano intanto ne' siti opportuni delle Provincie galee di confederati, cavalleria e fanteria ausiliaria, nè cedean gran lunga queste forze a quelle (4), ma non può descriversene l'appunto, sfilando esse secondo le circostanze or qua or la, ed essendo più o meno secondo il bisogno.

§. 6. Mi sembra a proposito il descriver le altre parti ancora della Republica in che modo fin a quel tempo si governassero: giacchè fu questo per Tiberio il primo

<sup>(</sup>a) Bassa Ungheria, e porzion dell' Austria.

<sup>(</sup>b) Servia e Bulgaria.

<sup>(</sup>e) Tral Tavere e Capo d'Anno.

que Danubii, legionum duae in Pannonia, duae in Moesia attinebant: totidem apud Dalmatiam locatis, quae, positu regionis, a tergo illis, ac, si repentinum auxilium Italia posceret, haud procul accirentur: quamquam insideret urbem proprius miles, tres urbanae, novem praetoriae cohortes, Etruria ferme, Umbriaque, delectae, au vetere Latio, et coloniis antiquitus Romanis. At apud idônea provinciarum sociae triremes, alueque, et auxilia cohortium: neque multo secus in iis virium; sed persequi incertum fuerit, quum ex usu temporis huc illuc mearent, gliscerent numero, et aliquando minuerentur.

§. 6. Congruens crediderim recensere ceteras quoque Reipublicae partes, quibus modis ad eam diem habitae sint, quando Tiberio mutati in deterius principatus initium

ille annus attulit. Jam primum publica negotia, et privatorum maxima, apud Patres tractabantur : dabaturque primoribus disserere; et in adulationem lapsos, cohibebat ipse : mandabatque honores , nobilitatem majorum , claritudinem militiae , inlustres domi artes spectando; ut satis constaret, non alios potiores fuisse. Sua consulibus sua praetoribus species : minorum quoque magistratuum exercita potestas : legesque , si majestatis quaestio eximeretur, bono in usu-At frumenta, et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum, societatibus equitum Romanorum agitabantur. Res suas Caesar spectatissimo cuique, quibusdam ignotis, ex fama mandabat; semelque adsumpti tenebantur, prorsus sine modo, quum plerique iisdem negotiis insenescerent (a). Plebes acri quidem annona fatigabatur : sed nulla in eo culpa ex Principe : quin infecundi-

<sup>(.)</sup> Id quoque morum Tiberie fuit, continuare imperia : ac plerosque ad finem vitae iisdem exercitibus aut jurisdictionibus habere. An. L. I. LXXX.

anno del peggioramento del suo Principato. Primieramente i publici affari e i privati di più grande imporzanza discutevansi in Senato; e permetteasi ai più principali dirne il proprio parere. Quando trascorreva alcuno in adulazione era egli stesso che rattenealo. Conferiva gli onori a contemplazione della chiarezza degli antenati, della riputazione militare, e delle segnalate virtù civili in modo, che constasse ad evidenza non esservene stati di più degni. I Consoli, i Pretori ritenevano ciascuno la sua apparenza: era anche l'autorità de' Magistrati minori in esercizio; e delle leggi, ad eccezione di quelle di maestà, faccasi un retto uso. Le riscossioni poi o in grani, o in danaro, e tutte le altre pubbliche entrate (5) maneggiavansi da alcune società di Cavalieri Romani. Il suo patrimonio era da Cesare affidato alle persone della più gran probità, e talune di esse senza neppur conoscerle, ma rinomate: ed assunti una volta agl' impieghi vi si manteneano senza misura veruna in modo, che taluni invecchiavano nel medesimo uffizio. Era la plebe molestata dal caro prezzo de' viveri, ma senza colpa del Principe, che anzi ovviò quanto poteasi col dispendio e colla industria alla sterilità delle terre, ed ai travagli del mare: e poneva ogni cura in far sì, che le provincie molestate non fossero da gravezze nuove, e sopportassero le antiche, libere dall'ingordigia o dalle angherie de' magistrati: non pene corporali, non confiscazioni.

S. 7. Rari per l'Italia i fondi appartenenti a Cesare ; gli schiavi in numero ristretto; il palagio nelle mani di pochi liberti : ed in caso di litigio co' privati , eranvi foro e leggi (a) : le quali cose tutte non per la via della piacevolezza, ma burbero, e spesso con modi fin da incuter timore, conservavale nondimeno, finchè colla morte di Druso non variarono : giacchè mentre questi visse non vi fu mutazione veruna, cercando Sejano, sul nascimento tuttavia della sua potenza, d'acquistar rinomanza per mezzo di buoni consigli, e temendo la vendetta di chi odiavalo alla scoperta, e spesso dolevasi, che vivente il figlio si chiamasse altri a parte della suprema autorità. Che mai mancargli a potersene chiamar collega ? Ardui essere

V. il nostro Disc. prelim.

tati terrarum, aut asperis maris obviam iit, quantum impendio, diligentiaque poterat. Et ne provinciae novis oneribus turbarentur, utque vetera, sine avaritia aut crudelitate magistratuum tolerarent, providebat: corporum verbera, ademptiones bonorum aberant.

§. 7. Rari per Italiam Caesaris agri: modesta servitia: intra paucos libertos domus: ac, si quando cum privatis disceptaret, forum et jus. Quae cuncta, non quidem comi via, sed horridus, ac plerumque formidatus, retinebat tamen, donce morte Drusi verterentur: nam, dum superfuit, mansere: quia Sejanus, incipiente adhue potentia, bonis consiliis notescere volebat; et ultor metuebatur, non occultus odii, et crebro querens, incolumi filio, adjutorem imperii alium vocari: et quantum superesse ut col·lega dicatur! Primas dominaudi spes in

arduo: ubi sis ingressus, adesse studia et ministros: extructa jam, sponte praefecti, castra; datos in manum milites: cerni effigiem ejus in monimentis Cn. Pompeii: communes illi cum familia Drusorum fore nepotes (a): precandam post haec modestiam, ut contentus esset. Neque raro, neque apud paucos talia jaciebat: et secreta quoque ejus, corrupta uxore, prodebantur.

§. 8. Igitur Sejanus maturandum ratus, deligit venenum, quo paulatim inrepente, fortuitus morbus adsimularetur: id Druso datum per Lygdum spadonem, ut octo post annos cognitum est. Ceterum Tiberius per omnes valetudinis ejus dies, nullo metu, an ut firmitudinem animi ostentaret, etiam defuncto, necdum sepulto, curiam ingressus

<sup>(</sup>a) Adversis animis acceptum, quod filio Claudii socer Sejanus destinaretur; poliuissa nobilitatem familiae videbatur, suspectumque jam nimise spei Sejanum ultro extulisso. Anna L. III, XXIX.

i primi passi al dominare: pervenuto che tu ci sii, fartisi d'intorno partigiani e ministri: essersi già costrutti gli alloggiamenti ad arbitrio del Prefetto, messa in mano sua la milizia: la sua statua vedersi nel teatro di Pompeo, e starsi in sul punto, che i suoi nipoti sian comuni colla famiglia de-Drusi: doversi dopo tutto ciò fur voti alla moderazione, che non passi egli anche più oltre. Nè di rado o in presenza di pochi uscivangli tai cose di bocca, e finanche i suoi segneti, corrotta essendo la moglie, rendeansi palesi.

§. 8. Sejano dunque, parendogli ch' ei non fosse più da indugiare, scelse un genere di veleno, che serpeggiando lentamente avesse tutta l'apparenza d'una malattia naturale. L'eunuco Liddo su quegli, che diello a Druso, come scoprissi otto anni dopo (a). Del restante Tiberio in tutta la durata del male, fosse perchè non temea, o perchè ostentar volea fermezza d'animo, anzi quando era quegli già morto e non sepolto ancora, portossi ogni di n senato, e trovato avendo i consoli assisi in sedie comunali per segno di duolo,

(a) V. il c. XI di questo Libro.

avvertilli dell'onore e del posto ad essi dovuto; ed a ciglio asciutto, non che con un ragionamento seguito confortò il senato che dirottamente piongea. Saper egli molto bene, ch' eravi luogo ad imputargli a delitto l'essersi in così fresco dolore presentato agli occhi de' senatori: tollerarsi appena dalla maggior parte degli afflitti le confortazioni de' congiunti , appena la luce del giorno; nè meritar essi la taccia d'imbecilli; se peraltro aver cercato dal seno della Republica assai più solidi conforti. Compianta ndi la decrepitezza d'Augusta, non che la troppo verde età de' suoi nipoti e la sua sul declinare, chiese, che s'introducessero i figli di Germanico, unico sollievo delle presenti calamità. Andati i consoli per que' giovanetti, confortaronli, indi situarongli alla presenza di Cesare, che presigli per mano Questi, disse, o PP. Coscritti, son coloro, che divenuti orfani consegnai al loro zio (a), pregandolo, che quantunque avesse egli figliuoli propri, non altrimenti che qual suo sangue ne prendesse cura, e gli allevasse, e tralignar non li facesse da sestesso e da'posteri suoi. Or che Druso (a) Adottivo.

est; consulesque, sede vulgari per speciem moestitiae sedentes, honoris locique admonuit; et effusum in lacrymas senatum, victo gemitu, simul oratione continua erexit. Non quidem sibi ignarum, posse argui, quod tam recenti dolore subierit oculos senatus : vix propinquorum adloquia tolerari, vix diem aspici a plerisque lugentium : neque illos imbecillitatis damnandos: se tamen fortiora solatia e complexu Reipublicae petivisse. Miseratusque Augustae extremam senectam . rudem adhuc nepotum, et vergentem aetatem suam, nt Germanici liberi, unica praesentium malorum levamenta, inducerentur petivit. Egressi consules firmatos adtoquio adolescentulos, deductosque, ante Caesarem statuunt. Quibus adprehensis, Patres Conscripti, hos, inquit, orbatos parente, tradidi patruo ipsorum, precatusque sum, quamquam esset illi propria soboles, ne secus quam'suum sanguinem, foveret ac tolleret, sibique et posteris conformaret. Erepto Druso, preces ad vos converto, diisque et patria coram obtestor, Augusti pronepotes, clarissinis majoribus genitos, suscipite, regite: vestram meamque vicem explete. Hi vobis, Nero et Druse, parentum loco: ita nati estis, ut bona malaque vestra ad Rempublicam pertineant,

§. 9. Magno ca fletu, et mox precationibus faustis audita; ac, si modum orationi posuisset, misericordia sui gloriaque animos audientium impleverat: ad vana, et totiens inrisa revolutus, de reddenda Republica, utque consules, seu quis alius, regimen susciperent, rero quoque et honesto fidem dempsit. Memoriae Drusi eadem, quae in Germanicum, decernuntur, plerisque additis, ut firme amat posterior adulatio. Fums imaginum pompa maxime inlustre fuit, quum origo Juliae gentis Æneas, omnesque Albanorum reges, et conditor urbis Romu-

n' è tolto, rivolgo a voi le mie preghiere, • testimoni gli Dei e la patria vi scongiuro, perchè prender vi vogliate il pensiero e la direzione de' pronipoti di Augusto, nati di chiarissimo sangue, e soddisfiacciate ai doveri così vostri che miei. Ecco, o Druso, o Nerone, chi vi furn' du pudre: voi siete nati tali, che il bene o il mal vostro alla Republica si appartiene.

§. 9. Udite surono tai cose fra lagrime dirotte, e tra voti di prosperità: e se posto egli avesse termine al suo ragionamento, eragli già riuscito di ricolmar di pietà ed ammirazione gli animi degli ascoltanti, ma ritornato alle sue novellette, materia già tante volte di derisione, intorno al voler dimetter la Republica, e che i Consoli, o altri ne prendesse il governo, fece si, che non si prestasse fede neppure alle cose vere ed onorate. Si decretarono alla memoria di Druso le cose medesime, che a quella di Germanico (a), con qualche aggiunta, come ama per lo più l'adulazione che segue un'altra. L'esequie per la pompa delle immagini furono della massima magnificenza; vedendosi in lungo ordine Enea, ceppo della Gente Ginlia, tutti i Rè d'Alba, e Romolo fondator di Roma, indi la nobiltà Sa-Lina, Atto Clauso', e tutte le altre effigie de' Claudi.

C. 10. Nel descriver la morte di Druso raccontai ciocché ne tramando la maggior parte degli scrittori, e la più degna di fede; ma non passerò sotto silenzio una voce sparsa in quei tempi, gagliarda a segno, che non è ancora svanita. Corrotta che fu Livia per consentire al delitto, aver Sejano guadagnato colle arti medesime l'eunuco Liddo, essendo questi per gioventù e bellezza caro al suo signore, ed uno de' suoi principali ministri : convenutosi indi tra' complici del luogo e del tempo di porgere il veleno, esser egli stato temerario a segno da travolger la cosa, e, rivelando segretamente che Druso voleva avvelenar suo padre, da render Tiberio avvertito che si astenesse della prima bevanda, che, nel cenar dal figlio, offerta gli venisse : quel vecchio allora in forza d'una trama di tal natura aver sul principio della tavola passata a Druso la tazza datagli a bere, ed in tal guisa tracannandola egli col disavvedimento della innocenza e della gioventù, esser cresciuto il sospetto, come se per tilus, post Sabina nobilitas, Attus Clausus (a), ceteraeque Claudiorum effigies, longo ordine spectarentur.

S. 10. In tradenda morte Drusi , quae plurimis maximeque fidis auctoribus memorata sunt, retuli : sed non omiserim eorumdem temporum rumorem, validum adeo, ut nondum exolescat. Corrupta ad scelus Livia, Sejanum Lygdi quoque spadonis animum stupro vinxisse : quod is Lygdus aetate atque forma carus domino, interque primores ministros erat : deinde inter conscios, ubi locus veneficii tempusque composita sint, eo andaciae provectum, ut verteret; ct occulto indicio Drusum veneni in patrem arguens, moncret Tiberium, vitandam potionem, quae prima ci, apud filium epulanti, offerretur ! ea fraude tum senem, postquam convivium inierat, exceptum poculum Druso tradidisse; atque

<sup>(</sup>a) Attus Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen. Liv. Lib. II, Quod magis constat Atto Clauso, Gea, is principe. Suet. in Tiber.

illo ignaro, et juveniliter hauriente, aictam suspicionem, tamquam metu et pudore sibimet inrogaret mortem, quam patri struxerat.

S. 11. Haec vulgo jactata, super id quod nullo auctore certo firmantur, prompte refutaveris. Quis enim mediocri prudentia, nedum Tiberius, tantis rebus exercitus, inaudito filio exitium offerret, idque sua manu, et nullo ad poenitendum regressu? Quin potius ministrum veneni excruciaret , auctorem exquireret , insita denique, etiam in extraneos, cunctatione et mora, adversum unicum, et nullius ante flagitii compertum, uteretur. Sed quia Seianus facinorum omnium repertor habebatur, ex nimia caritate in eum Caesaris, et ceterorum in utrumque odio, quamvis fabulosa et immania credebantur: atrociore semper fama erga dominantium exitus. Ordo alioqui sceleris per Apicatam

more e per vergogna dala avesse a se medesimo quella morte, che tramata aveva al padre.

S. 11. Questa voce oltre a non venir confermata da scrittore vermo, essendo popolare, può agevolmente rigettarsi. Imperciocché qual nomo mai di mezzana prudenza, non che Tiberio, esercitato nel maneggio di tanti affari, darebbe la morte ad un figlio senza pria sentirlo, e ciò di propria mano, e senza dar luogo a pentimento? Sottomesso avrebbe pinttosto il porgitor del veleno ai tormenti, indagato ne avrebbe l'autore, e fatto uso finalmente di quella connatural tardità e lentezza verso degli stessi stranieri, non dico verso d'un unico figliuolo, e non trovato finora colpevole di delitto veruno. Ma per esser Sejano riputato l'inventore di ogni scelleraggine a motivo della soverchia condiscendenza di Cesare verso di lui, e dell'odio di tutti verso dicutrambi, prestavasi fede alle cose tutte, per favolose e crudeli che fossero. divulgandosi sempre riguardo alla morte de' Principi ciocche avvi di più terribile. Il filo altronde di questa abominevole trama, rivelato da Apicata, la moglie di Sejano, divenne paleșe sotto la tortura di Endemo e di Liddo. Ne ebbevi scrittore, per nenico che gli fosse, il quale di ció facesse rimprovero a Tiberio nell'atto che non cravi cosa, di cui non si andasse in cerca, e non si esagerasse. La cagioue, che ne indusse a raccontare questa voce e smentirla, si fu quella di sbandire con un esempio si illustre tutte le dicerie, e chiedere in grazia da coloro, in mano de'quali perverrà questo nostro lavoro, che le cose sparse da per tutto ed incredibili, le quali sentonsi con avidità, non sieno da essi posposte alle vere, ed alterate onde renderle portentose.

§. 12. Del rimanente nel lodar che fece Tiberio ne' rostri il figlio, prendensi dal Senato e dal popolo abito e voci da duolo per finzione più, che di buon cuore, nel cui fondo rallegravansi, che la famiglia di Germanico rinvigorisse. I quali primi applausi, ed Agrippina, che mal celava le proprie speranze, accelerarono la rovina. Imperocche Sejano nel vedere, che della impunita morte di Druso il pubblico non condolessi, presa baldanza dal misfatto, e dalla prosperità de' primi successi, rivolSejani proditus, tormentis Eudemi, ac Lygdi patefactus est: neque quisquam scriptor tam infensus exstitit, ut Tiberio objectaret, quum omnia alia conquirerent, intenderentque. Mihi tradendi arguendique rumoris causu fuit, ut, claro sub exemplo, fulsas auditiones depellerem, peteremque ab iis, quorum in manus curu nostra venerit, ne divulgata atque incredibilia, avide accepta, veris, neque in miraculum corruptis, antehabeant.

§. 12. Ceterum laudante filium pro rostris Tiberio (a), senatus populusque habitum ac voces dolentum, simulatione magici quam libens, induebat, domumque Germanie revirescere occulti laetabantur. Quod principium favoris, et mater Agrippina, spem mule tegens, perniciem adoeleravere. Nam

<sup>(</sup>a) Pro rostris laudavit filium, stetitque in conspectu, posito ourpore, interjecto-tantummodo velamento, quod Pontificis oculos a funere acreet, eff flente populo Romano non flexit vultum; experiendum se dedit Sejano ad latos stati quam patien er posset suo perdere. Sen. Cons. ad Marc. XV.

Sejanus ubi videt , mortem Drusi , inultam interfectoribus, sine moerore publico esse, ferox scelerum, et quia prima provencrant, volutare secum, quonum modo Germanici liberos perverteret, quorum non dubia successio: neque spargi venenum in tres poterat, egregia custodum fide, et pudicitia Agrippinae impenetrabili. Igitur contumaciam ejus insectari , vetus Augustae odium , resentem Liviae conscientiam exagitare, ut superbiam, fecunditate subnixam, popularibus studiis inhiare dominationi , apud Caesarem arguereut. Atque haec callidis criminatoribus: inter quos delegerat Julium Postumum, per adulterium Mutiliae Priscae inter intimos aviae , et consiliis suis peridoneum; quia Prisca in animo Augustae valida, anum, suapte natura potentiae auxiam, insociabilem nurui efficiebat. Agrippinae quoque proximi iuliciebantur, pravis sermonibus tumidos spiritus perstimulare. S. 13. At Tiberius, nihil intermissa rerum cura, negotia pro solatiis accipiens, gea seco stesso come perdere i figli di Germanico, della successione de' quali non eravi luogo a dubitare : nè avvelenarne tre riusciva possibile, per la gran fedeltà de' custodi, e la inaccessibil pudicizia di Agrippina. Comincia egli dunque ad inveire contro l'alterigia di lei, ed a riaccender l'antico astio d'Augusta, ed i freschi rimorsi di Livia, perchè alla sua superbia, figlia della fecondità, si desse da loro presso Cesare la taccia d'aspirar ella al dominio pel mezzo del favor popolare. E tutto ciò servendosi di astuti accusatori , tra' quali scelto avea Giulio Postumo, persona che per l'adulterio con Mutilia Prisca era tra confidenti d'Augusta, ed opportuno strumento de' suoi disegni, giacche Prisca, potente nell' animo di lei, rendeva questa vecchia, già per sua natura piena dell'ansietà di dominare, irreconciliabile colla nuora. Allettavansi nel tempo medesimo que'che stavan d'intorno ad Agrippina, onde con perversi discorsi continuassero ad aizzare animi già grossi abbastanza.

§. 13. Tiberio intanto senza interromper punto la cura de' pubblici affari, prendendo questi per un sollazzo, discuteva le ragioni de' cittadini , e le istanze de' confederati. E fu cgli, che propose i senatusconsulti per sollevare con una frauchigia di tre anni la città di Cibira (a) in Asia, e quella d' Egio (b) in Acaja, rovinate dal tremuoto. Nel tempo stesso Vibio Sereno, Proconsolo della Spagna ulteriore (c), condannato come reo di pubblica violenza, vien confinato in tempi sì atroci (7) nell' isola d'Amorgo (d). Corsidio Sacerdote, incolpato d'aver soccorso di vettovaglie il nemico Tacfarina, è assoluto, com' auche C. Gracco, imputato del medesimo delitto. Costui era stato nella sua tenera età menato da suo padre Sempronio nell' isola di Cercina (e) per compagno dell'esilio. Cresciuto quivi tra' fuorusciti ed idioti, traeva in seguito la sussistenza dall' andar per l'Africa e la Sicilia barattando merci vin lissime : e pure non evitò i pericoli de' Grandi. E se non avessero Elio Lamia, e

<sup>(</sup>a) Propriamente nella Frigia sul Meandro.

 <sup>(</sup>b) Vicino a Vostitza,
 (c) Che comprendeva il Portogallo, l'Andalusia, e
 il Regno di Granata.

<sup>(</sup>d) Isola del mar Egeo.

<sup>(</sup>e) Ora Kerkene alla sinistra del golfo di Cabes.

jus eivium, preces sociorum tractabat. Factaque, auctore eo, senatusconsulta, ut civitati Cibyraticae apud Asiam , Ægiensi apud Achaiam, motu terrae labefactis, subveniretur remissione tributi in triennium. Et Vibius Serenus , proconsul ulterioris Hispaniae, de vi publica (a) damnasus, ob atrocitatem temporum (7), in insulam Amorgum deportatur. Carsidius Sacerdos, reus, tamquam frumento hostem Tacfarinatem juvisset, absolvitur; ejusdemque criminis C, Gracchus. Hunc comitem [exilii admodum infantem pater Sempronius in insulani Cercinam tulerat. Illic adultus inter extorres, et libeberalium artium nescios, mox per Africam ac Siciliam mutando sordidas merces sustentabatur : nec tamen effugit magnae fortunae pericula. Ac ni Ælius Lamia, et L.

<sup>(</sup>a) Julia de vi publica tenetur qui cam imperium potestatemve haberet, civera Romanum adversus provocationem necavenrit, verberaverit, jussenritve quid fieri, aut quid in collum injecerit, ut torqueatur.

Apronius, qui Africam obtinuerant, insontem protexissent, claritudine infausti generis, et paternis adversis foret abstractus.

S. 14. Is quoque aunus legationes Graecarum civitatum habuit, Samiis Junonis:
Cois Æsculspii delubro vetustum asyli jus ut
firmarctur petentibus. Samii decreto Amphictyonum nitebantur, quis praeci puum fuit
rerum omnium julicium, qua tempestate
Graeci, conditis per Asiam urbibus, ora
maris potiebantur. Neque dispar apud Coos
antiquitas; et accedebat meritum ex loco.
Nam cives Romanos templo Æsculapii iuduxerant, quum, jussu regis Mithridatis,
apud cunctus Asiae insuluset urbes trucidarentur. Variis dehinc et saepius inritis Praetorum questibus, postremo Caesar de im-

Lucio Apronio, nel loro proconsolato d'Africa, protetta l'innocenza di lui, avrebbe egli incontrata la rovina medesima per la sventurata sua chiarezza di sangue, e le paterne avversità.

S. 14. In quest' anno ancora si ebbero ambascerie delle città Greche, per chieder la conferma dell'antico diritto d'asilo in favor del tempio di Giunone da' Samj (a), ed in favor di quello d' Esculapio da' Coi (b). I Sami appoggiavansi ad un decreto degli Amfizioni , presso de' quali risedette il supremo giudizio delle cose tutte in tempo, che i Greci signoreggiavano quella costa di mare. Ne diversa era l'antichità de' Coi, anzi ci si aggiugnea il merito della qualità del luogo. Perciocchè salvato aveano nel tempio d'Esculapio i cittadini Romani, allorche d'ordine di Mitridate faceasene macello per tutte le isole, e le città Asiatiche (c). Indi a ripetute e per lo più vane istanze de' Pretori fu finalmente fatta a Ce-

<sup>(</sup>a) Samo, (isola dell' Egeo, non molto lungi da Megli Kora,

<sup>(</sup>b) Cos, ora Stan-co, isola anch' essa dello stesso

<sup>(</sup>c) Ai tempi delle guerre intestine di Mario e Silla

sare la proposta intorno alla scostumatezza degl'Istrioni: Commettersi da costoro azioni tumultuose (a) in pubblico, e disoneste per le case: i giuochi Osci di divertimento, un tempo, innocentissimo per la plebe, esser ora ridotti a tal grado di scelleratezza e di forza, da doverti reprimere coll'autorità de' Padri. Fu allora che cacciaronsi gl'Istrioni d'Italia.

§. 15. L'anno medesimo addolorò nuovamente Cesare colla morte d'uno de binati di Druso : nè meno con quella di suo amico. Questi fa Lucilio Longo, quel suo compagno d'ogni 'avvenimento disgustoso o piacevole, e l'unico de Senatori che seguito l'avea nella rifinata di Roci. Perciò ebbe a pubbliche spese, bench. 'uomo nuovo, esequie da Censore, e statua nella piazza d'Augusto per decreto de' Padri, da' quali maneggiavasi tuttavia ogni sorta d'affari, di manierachè il Procurator dell'Asia Lucilio Capitone fa citato a di-

l'an. 666 di Roma. Nel giorno destinato a codesta strage dices; che perirono 150 mila Romani. (a) Non già scandalose, come il Davanzati, Su le Dazioni, eccitate dagl' Istrioni. V. L. 1, degli An. su la fine. modestia histrionum retulit: multa ab iis in publicum seditiose, foeda per domos teutari: Oscum quoudam ludicrum (n), levissimae apud vulgum oblectationis, eo flagitiorum et virium venisse, ut auctoritate Patrum coercendum sit. Pulsi tüm histriones Italia.

§. 15. Idem annus alio quoque luctu Caesarem adficit, alterum ex geminis Drusi liliberis exstinguendo (b): neque minus morte umici. 1s fuit Lucilius Longus, omnium illi tristium laetorumque socius, unusque e senatoribus Rhodii secessus comes. Ita, quamquam novo homini, censorium funus, effigiem apud forum Augusti, publica pecunia Patres decrevere; apud quos etiam tum cuncta tractabantur, adeo ut procurator Asiae, Lu-

<sup>(</sup>a) Fabulae oscae, quae et Atellanae, ab Oscis, Campaniae populis, ab Etruria oriundis. Oscoram gens perierat, sed sermo, carmina; et mimi apad Romenos remanserant. V. Strab. L. V. p. 235. Vi. et Liv. VII. 2.

<sup>(</sup>b) Soror Germanici Livia, nupta Druso, duos virilis sexus simul enixa est. L. II. c. 84.

cilius Capito, accusante provincia, causam dixcrit, magna cum adseveratione Principis: non se jus, nisi in servitia, et pecunias familiares dedisse: quod si vim praetoris usurpasset, manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua: audirent socios. Ita reus, cognito negotio, damnatur. Ob quam ultionem, et quia priore anno in C. Silanum vindicatum erat, decrevere Asiae urbes templum Tiberio matrique ejus, ac senatui. Et permissum statuere : egitque Nero grates, ea causa, patribus atque avo, laetas inter audientium adfectiones, qui, recenti memoria Germanici, illum adspici, illum audiri rebantur: aderantque juveni modestia . ac forma , principe viro digna , notis in eum Sejani odiis, ob periculum gratiora.

S. 16. Subidem tempus de flamine Diali, in locum Servii Maluginensis defuncti, lefendersi d'un' accusa datagli da' Provinciali mentre il Principe a chiara voce asseverava, non avergli dato diritto che su gli schiavi. ed il privato suo danaro: che se usurpatoegli si fosse autorità di Pretore, e fatto avesse uso della forza militare, non era questa che una violazione degli ordini suoi: si prestasse quindi udienza ai confederati. In tal guisa il reo, venuto l'affare in chiaro, fu condanuato. Per la qual punizione, e per la medesima, usata contro Silano l'anno precedente, decretarono le città d'Asia un tempio a Tiberio, a sua Madre, ed al Senato (a). Accordossi loro d'innalzarlo : e Nerone rendè per tal motivo grazie a' Padri ed all' avolo fra le liete commozioni degli escoltatori, ai quali, per la fresca memoria di Germanico, parea. di veder lui, di sentir lui; e corteggio faceano al giovane il pudore e la bellezza, ornamenti degni d'un Principe, e che da'rischi, essendo noto l'astio di Sejano contro di lui, rendeansi in persona sua più graditi.

16. Verso lo stesso tempo trattò
 Cesare così della elezione del Flamine
 (a) V. Cap. LV. et LVI.

Diale in luogo del morto Servio Malugineuse, che della promulgazione d' una nuova legge. Poichè essere antica usanza, che da' Patrizi nati di padre e madre confarrati (a) si nominassero tre, per indi eleggersene uno; ma non trovarsene ora, come un tempo, quell'abbondanza, essendo andato in disuso il costume di confarrare, o ritenuto da pochi (8). E ne adduceva egli molte cagioni ; la principale dipendere dalla non curanza così degli uomini, che delle donne. Aggiungersi a ciò le difficoltà della cerimonia medesima, le quali evitavansi a hella posta: non che l'uscir di patria podestà che facea così colui, che otteneva il Flaminato, che colei, la quale al Flamine si maritasse. Dovervisi quindi por rimedio con un Decreto del Senato, o con una legge, nel modo stesso, che crano state da Augusto molte cose della rozza antichità adattate alla presente costumanza. Discusse duuque tai

<sup>(</sup>a) Ossia, da un matrimonio, dirò così, sagro, onde non potea sciegliersi che con de'riti parimente sagri, cioè, colla diffarreazione, che era un solenne sacrifizio, in cui adoperavasi il farro, ed esigevasi la presenza di dieci testimunj.

gendo, simul rogada nova lege disseruit Cuesar Nam patricios (a), confarreatis parentibus genitos, tres simul nominari, exquîs unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, cam copiam, omissa confarreandi adsuctudine, aut inter paucos retenta: pluresque ejus rei causas adferebat; potissimam penes incuriam virorum feminarumque. Accedere ipsius cacrimoniae difficultates, quae consulto vitarentur; et quando exirct e jure patrio, qui id flaminium apisceretur, quaeque in manum flaminis conveniret. Ita medendum senatus decreto, aut lege; sicut Augustus quaedamex horrida illa antiquitate, ad pracsentem usum flexisset. Igitur tractatis religionibus, placitum instituto flaminum nihil demutari. Sed lata lex, qua flaminica Dialis, sacrorum causa, in potestate viri,

<sup>(</sup>a) Tribus modisapud Veteres nupliae fiebant; usu, si verbi gratia mulier uno anno cum viro, licet sine legibus, foit farre, cum per Pontificem M. et Plaminem Dialem, per fruges et molam salsam conjungobantur, unde Confarrealio appellatur, ex quibus patrimi et matrimi nascebantur.

cetera promiscuo seminarum jure ageret: et silius Malugineusis patri sussectu. Utque glisceret dignatio sacerdotum, atque ipsis promptior animus foret ad capessendas carrimonius, decretum Corneliae virgini, quae in Iocum Scantiae capiebatur, sestertium LLS. XX. et quotiens Augusta theatrum introisset, ut sedes inter Vestalium consideret.

S. 17. Cornelio Cethego, Visellio Varrone Coss. pontifices, corumque exemplo ceteri sacerdotes, quum pro incolumitate principis vota susciperent, Neronem quoque et Drusum iisdem diis commendavere; non tam caritate juvenum, quam adulatione: quae, moribus corruptis, perinde anceps si nulla, et ubi nimia est. Nam Tiberius haud umquam domui Germanici mitis, tum vero aequari adolescentes senectae suae, im-

cose, concernenti la religione, fu deciso, che riguardo all' istituto de l'Iamini nulla innovar si dovesse. Fu bensi fatto legge, che la Flaminica di Giove, in tutto ciò che apparteneva alla religione, fosse sotto la podestà del marito; in tutto il restante procedesse col diritto di ogni qualunque finsurrogato in luogo del padre. E perchè credesse la dignità Saccrdotale, e la facilità a volerla occupare, si deliberò, che alla vergine Cornelia, eletta in vece di Scanzia, si dessero in dono dugentomila sesteraj (a), e che quante volte venisse Augusta il.

6. 17. Sotto il consolato di Cornelio Cetego, e Visellio Varrone, facendosi da Pontefici, e ad esempio loro anche dagli altri Sacerdoti preghiere per la sanità del Principe (h), furono agli stessi Iddii raccomandati ancora Nerone e Druso, meno per amore verso di que giovani, che per adulazione, di cui, allorché son depravati i costumi, è ugualmente pericoloso

<sup>(</sup>a) 389252 lire di Francia, ossia di nostra moneta sentomila ducati in circa.

<sup>(</sup>b) In oceasione de' Decennali,

il niente ed il troppo. Imperocche Tiberio, disfavorevole sempre alla casa di Germanico, allora poi si dolse con impazienza, che de' giovani venissero uguagliati alla sua vecchiaja, onde chiamato a se i Pontefici, interrogolli , se accordato avessero ciò alle preghiere o minacce di Agrippina. E benchè stessero coloro in su la negativa, ne furono delcemente rimproverati ( essendo i più parenti di lei, o de' più principali di Roma ); in Senato poi gli avverti formalmente per l'avvenire, che non levassero in superbia gli animi mal fermi di que'giovani con degli onori innanzi tempo. Poichè replicava sempre Sejano, che la Città era divisa in due come in una guerra intestina; che y'era chi chiamavasi del partito d'Agrippina: e non opponendovisi ostacolo, questi sempre più crescerebbero: onde che non poteasi rimediare alla discordia, che colla rovina d'uno o due de' più ardimentosi.

S. 18. Setto questo pretesto comincia ad attaccar C. Silio e Tizio Sabino L'amicizia di Germanico fu rovinosa cost per l'uno, che per l'altro. Per Silio eravi di più, che avendo egli regolato un patientes iudoluit: accitosque pontifices percunctatus est, num id precibus Agrippinae, aut, minis tribuissent. Et illi quident, quamquam abauereut, modice perstricti (tetaius pars magna e propinquis ipsius,
aut primoces civitatis erant), ceterum in senatu, oratione monait iu posterum, ne
quis mobiles adolescentium animos praematuris honoribus ad superbism extolleret.
Instabat quippe Sejauus, incusabatque diductam civitatem, ut civili hello: esse qui
se partium Agrippinae vocent: ac ni resistatur, fore plures: neque aliud gliscentis
discordiae remedium, quam si unus alterve maxime prompti subverterentur.

§ 18. Qua causa C. Silium et Titum Sabinum adgreditur (a): amicitia Germanici perniciosa utrique; Silio et quod ingentis exercitus septem per annos modera-

<sup>(</sup>a) Junio Silano et Silio Nerva Coss, foedum anni principium incessit, tracto in carcerem inlustri equite Romano, Titio Sabino, ob amioitiam Germanici. L. VI. 69,

tor, partisque apud Germaniam triumphalibus (h), Sacroviriani belli victor, quanto majore mole procideret, plus formidinis in alios dispergebatur; credebant plerique auctam offensionem ipsius intemperantia, immodice jactantis, suum militem in obsequio duravisse, quum alii ad seditiones prolaberentur: neque mansurum Tiberio imperium, si iis quoque legionibus cupido novandi fuisset. Destrui per hace fortunam suam Caesar, imparemque tanto merito rebatur. Nam beneficia eo usque lucta sunt, dum videntur exsolvi posse: nbi multum antevenere, pro gratia odium redditur.

§. 19. Erat uxor Silio Sosia Galla, caritate Agrippinae invisa priucipi. Hos corripi, dilato ad tempus Sabino, placitum: immissusque Varro consul qui paternas inimicitius obtendens, odiis Sejani per de-

(h) Decreta eo anno tiumphalia insignia A. Caecinae, I. Apronio, C. Silio, ob res cum Germanis gestas. L. I. 72. grosso esercito per lo spazio di sette anni, ed essendo, dopo d'aver riportato l'onor delle insegue trionfali in Germania il vincitor di Sacroviro, di quanto maggior mole egli fosse, tanto si sarebbe colla sua caduta diffuso lo spavento negli altri. Credeasi da taluni, che il risentimento divenuto fosse maggiore per la poca moderazione di lui, vantandosi indiscretamente, che le sue sole truppe eransi mantenute nella subordinazione, correndo le altre in braccio agli ammutinamenti; ne rimaso sarebbe a Tiberio l'impero, se venuto fosse anche alle sue legioni il talento di cose nuove. Con tai discorsi credea Tiberio mandarsi in fumo la propria grandezza, e non aver come ricompensare abbastanza un merito così grande. Giacchè sono accetti i benefizi finchè ne sembra poterli pagare: molto al di là, si rende odio per gratitudine.

§ 19. Aveva Silio per moglie Sosia Galla, in odio al Principe, perchè amata da Agrippina. Fu ordinato, che si arrestassero costoro, riserbando Sabino a tempo più opportuno: e si spedi Varrone, il quale sotto il pretesto della inimicizia

paterna serviva all'astio di Sejano col proprio disonore. All' istanza del reo per una breve dilazione, finchè uscisse il suo accusatore dal consolato, Cesare s'oppose: giacchè erano i Magistrati , che soleano aggiornar le parti; nè doveasi minorare l'autorità del consolo, alla cui vigilanza stavasi appoggiato che non corresse la Republica danno veruno. Era una proprietà di Tiberio di nasconder le scellerrggini di fresco suo ritrovamento sotto il velo di parole antiche. Che perciò a ferma sua instanza, come se o si procedesse con Silio a norma delle leggi, o Varrone fosse realmente un Consolo, o quello un publico affare, si convocarono i Padri; standosi il reo in silenzio, o, se accingeasi alla difesa, non dissimulando per odio di chi fosse egli venuto in tanta estremità. Erano le accuse il sapere egli la guerra di Sacroviro, e far sembiante d'ignorarla : l'aver macchiata la vittoria colla rapacità, e col soffrire i delitti di (a) sua moglie: e per verità quello di maltolto era fuor d'ogni dubbio, ma fu dato a tutto il colore di lesa mac-

<sup>(</sup>a) Di estorsione, senza dubbios

decus suum gratificabatur. Precante reo brevem moram , dum accusator considatu abiret, adversatus est Caesar: solitum quippe magistratibus diem privatis dicere: nec infringendum consulis jus, cujus vigiliis niteretur, ne quod respublica detrimentum caperet. Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. Igitur multa adserveratione, quasi aut legibus cum Silio ageretur, aut Varro consul, aut illud respublica esset, coguntur Patres; sileute reo, vel si defensionem coeptaret, non occultante cujus ira premeretur. Conscientià belli Sacrovir diu dissimulatus, victoria per avaritiam faedata, et uxor Sosia arguebantur : nec dubie repetundarum criminibus haerebant : sed cuncta quaestione majestatis exercita, et Silius imminentem damnationem volontario fine praevertit,

<sup>(</sup>a) Concessit ei (M. Pisoni) paterna hona; satis firmus, ut saepe memoravi (An. 1. 75) adversum pscurfiam, An. III, 18.

stà; onde Silio prevenne colla morte volontaria l'imminente condanna.

6. 20. Si procedè peraltro contro i suoi beni, non per la restituzione del dauaro ai Provinciali (9), tra' quali non era chi ne facesse domanda; ma gli fu tolto di quanto mai beneficato avealo Augusto, prendendo minutissimo conto di tutto ciò che competeva al Fisco: ecco le prime ricerche, usate da Tiberio contro l'altrui sostanze. Sosia fu esiliata per sentimento d' Asinio Gallo, ch' era stato d' avviso che una porzione de beni si confiscasse, l'altra passasse ai figli. Manio Lepido per l' opposto accordò il quarto agli accusatori, secondo la disposizion della legge; il restante a' figliuoli. Questi è quel Lepido, che io ritrovo essere stato in que' tempi uomo di gravità e di dottrina, Imperocchè temperò molte violenze, figlie dell' adulazione: e pur non avea bisogno di misura, avendo conservata una uguaglianza di credito e di benevolenza presso Tiberio. Onde m'è forza di stare in dubbio se l'inclinazione de' Principi per uno, e l'avversione per un altro, sia, come le altre cose tutte. l'effetto d'una certa fatalità e destino nel nascere; o se qualche cosa almeno dipenda dal nostro avvedimento, e rimanga in nostro arbitrio il prendere una strada nè vile nè rischiosa, la quale sia di mezzo fra un'alterigia, che ne rovina, ed una condiscendenza; che ne disonora. Intanto Messalino Cotta, di nascita uguale, ma d'animo ben diverso, propose un Senatusconsulto, in forza di cui i Magistrati, benchè innocenti, ed ignari degli altrui delitti, puniti venissero di que' che commettessero le megli loro in Provincia, come de' proprj.

§. 21. Si passò indi a trattar di Calpurnio Pisone, uomo di nobiltà e di coraggio. Poichè avea questi detto, come io raccontai (a), ad alta voce in Senato, che
per la prepotenza de delatori allontanato sarebbesi di Roma; ed avuto avea il coraggio di chiamare, a dispetto dell' autorità di Augusta, in giudizio Urgulania, e trarla benanche dalla Reggia. Cose comportate allora da Tiberio: ma in un animo, che

<sup>(</sup>a) Inter quae I. Piso ambitum foris aevitiam Oratorum increpans, abire se et cedere urbe, victurum in aliquo abdito et longinquo rure testabatur. An. 11. 54.

ramenti egebat, quum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium viguerit. Unde dubitare cogor, fato et sorte nascendi, ut cetera, ita principum inclinatio in hos, offensio in illos: an sit aliquid in nostris consiliis, liceatque inter abruptam contumaciam, et deforme obsequium, pergere iter ambitione ac periculis vacuum. At Messalinus Cotta, haud minus claris majoribus, sed animo diversus, censuit cavendum senatusconsulto, ut quamquam insontes magistratus, et culpae alienae nescii, provincialibus uxorum criminibus, perinde quam suis plecterentur.

§. 21. Actum dehiue de Calpurnio Pisone, nobili ac feroci viro. Is namque, ut retuli (a), cessurum se urbe ob factiones accusatorum, in senatu clamitaverat: et, spreta potentia Augustae, trahere in jus Urgulaniam, domoque Principis excire ausus erat. Quae in praesens Tiberius civiliter

(a) Inter quae L. Piso ambitum fori, saevitiam Ora-

habuit : sed in animo revolvente iras, etiam si impetus offensionis languerat, memoria valebat. Pisonem Q. Granius secreti sermonis incusavit, adversum majestatem habiti, adjecitque in domo ejus venenum esse, eumque gladio accinctum introire curiam. Quod, ut atrocius vero, tramissum: ceterorum, quae multa cumulabantur, receptus est reus; neque peractus, ob mortem opportunam, Relatum et de Cassio Severo exsule, qui sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus, per immodicas inimicitias, ut judicio jurati senatus Cretam amoveretur, effecerat: atque illic eadem actitando. recenția veteraque odia advertit; bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seriphio consenuit.

S. 22. Per idem tempus Plautius Silvanus, praetor, incertis causis, Aproniam conjugem in praeceps jecit; tractusque ad Caesarem toram increpans, abire se et cedere urbe, victurum in sliquo abdite et longinquo rure testabalur. Ån. 11. 34.

riandava sempre le offese, benché queste si andassero raffreddando, ne rimaneva pur viva la memoria. Quinto Granio fu che accusò Pisone di segreti ragionamenti contro del Principe; ed aggiunse, che avea del veleno in casa, ed entrava con armi sotto in Senato. Di questa ultima accusa, come inverisimile, non si tenne conto: degli altri capi, che ammassavansi in gran copia, fu ammesso per reo, ma non condannato a motivo dell'opportuna sua morte. Fu proposta in seguito la causa dell'esule Cassio Severo, il quale di nascita vile, di mala vita, ma robusto Oratore, operato avea col mezzo delle sue tante inimicizie in modo, che il Senato con sua sentenza giurata confinollo in Creta, e quivi avendo la condotta medesima richiamò l' attenzione su le sue fresche cd antiche odiosità, onde spogliato de' beni, e cacciato in esiglio, invecchiò nel sasso di Serifo (a).

§. 22. Nel tempo medesimo il Pretore Plauzio Silvano gettò, senza sapersene il motivo, da alto Apronia sua moglie, e menato dal suocero Apronio innanzi a Cesare, rispose come fuor di senno, ch'egti

(a) Serpho, isola del Mare Egeo.

dormiva profondamente, onde non erasi accorto di nulla, e che la moglie si era volontariamente uccisa. Tiberio portossi in sul momento a casa di lui, e visitò la camera, dove ravvisavansi tuttavia le vestigie della resistenza, e della violenza usata. Ne fa egli relazione in Senato, ed assegnati che furongli i Giudici, Urgulania, avola di Silvano, mandò un pugnale a suo nipote. La qual cosa fu creduta insinuazion del Principe a motivo dell'amicizia tra Augusta ed Urgulania. Il rco, fatti inutili tentativi col ferro, fecesi aprir le vene. Indi la sua prima moglie Numantina, accusata d'aver con incantesimi e malie renduto pazzo il marito, vien dichiarata innocente.

\$. 23. Quest' anno finalmente libero il popolo Romano dalla lunga guerra contro il Numida Tacfarinate. Imperocche i passati Generali creduto appena che le loro azioni bastassero a meritar loro le insegne trionfali, abbandonavano il nemico. Già di fatto contavansi in Roma tre statue laureate (a), e Tacfarinate dava tuttavia il guasto all'Africa, rinforzato dalle truppe (3) Cioè di Fario Cammillo, di L. Apronio e di Giunio Bieso, V. An. 11. 522 111. 22. 111. 25.

ab L. Apronio socero, turbata mente repondit, tanquam ipse somno gravis, atque
co ignarus, et uxor sponte mortem sumpsisset. Non cunctanter Tiberius pergit in domum, visit cubiculum: in quo reluctantis
et impulsae vestigiia cernebantur. Refert ad
senatum, datisque judicibus, Urgulania,
Silvani avia, pugionem nepoti misit. Quod
perinde creditum, quasi Principis monitu,
ob amicitiam Augustae cum Urgulania,
cheus frustra tentato ferro, venas proebuit
exsolvendas. Mox Numantina, prior uxor
ejus, accusata injecisse carminibus et venesiciis vecordiam mavito, insons judicatur.

§. 33. Is demum annus populum Romanum longo adversum Numidam Tacfurinatem bello absolvit. Nam priores duces, ubi impetrando triumphalium insigni sufficere res suas crediderant, hostem omittebant': jamque tres laureatae in urbe statuae; et adhue raptabut Africam Tacfurinas, auctus Haurorum auxiliis, qui, Ptolemaeo, Jubae filio, juventa incurioso, libertos regios, et servilia imperia bello mutaverant. Erat illi praedarum receptor, ae socius populandi, rez Garanantum; non ut cum exercitu incederet, sed missis levibus copiis, quae ex longinquo in majus audichantur: ipsaque e provincia, ut quis fortunae inops, moribus turbidus, promptius ruebant, quia Caesar, post res a Blaeso gestas, quasi nullis jam in Africa hostibus, reportari nonam legionem jusserat (b): nec proconsul ejus anni P. Dolabella retinere ausus erat, jussa Principis magis, quam incerta belli, metuens.

§. 24. Igitur Tacfarinas, disperso rumore, rem Romanam aliis quoque ab nationibus lacerari, eoque paulatim Africa decedere, ac posse reliquos circumveniri, si euncti, quibus libertas servitio potior, in-

<sup>(</sup>b) Ripamque Danubii legionum duas in Pannonia, duas in Mossia altinebant, V. P. V.

ausiliarie de' Mauri, i quali sotto Tolommeo, figlio di Giuba, giovane spensierato, amato avean meglio la guerra, che vedere i liberti far da Re, e comandare come a degli schiavi. Aveva egli per ricettatore delle prede, e per compagno de saccheggi il Re de Garamanti (b), non perchè vi andasse con un esercito, ma con de' piccoli corpi, che la lontanza facea credere maggiori di quelchè erano : e dall' Africa stessa sì affollavano con maggior sollecitudine le persone a misura ch'erano povere, o sediziose, giacchè Cesare, dopo le azioni di Bleso, comandato avea, come se non rimanessero più nemici in Africa, che si conducesse in Pannonia la nona legione. Nè il proconsolo di quell' anno P. Dolabella ardito avea di ritenerla, temendo più gli ordini del Principe, che le incertezze della guerra.

§. 24. Tacsarinate dunque fatto correr voce, che i Romani soffrivano travaglio talle altre Nazioni aneora, onde partivansi appoco appoco dell'Africa; e che inviluppar se ne potea anche il restante, quante volte coloro, cui era la libertà più ca-

(b) All' occidente del paese de Dati.

ra della servità , venissero tutti a piombar sopra; ingrossa le forze, e piantati gli alloggiamenti, assedia la terra di Tubusco (a). Ma Dolabella, rannate quante mai truppe avea, col solo terrore del nome Romano, e perchè i Nu midi alla fanteria non resistono, appena s'avanza, che scioglie l'assedio, fortifica i luo ghi opportuni, e fa uel tempo medesimo recider la testa ai più prîncipali de Musulani (b) in sul comiuciam cuto della ribellione. Iudi perchè in tante spedizioni contro Tacfarinate erasi venuto a conoscere, che contro un nemico, avvezzo a scorrere in quà e in là. non conveniva l'andar con molte forze, nè da un lato solo; tratto in campagna Tolommeo co'suoi terrazzani, dispone quattro squadre, che furono affidate a' legati ed ai Tribuni: alcuni poi scelti fra' Mauri guidavano la gente da scorrerie. Egli col consiglio trovavasi da per tutto.

S. 25. Ne'guari dopo vien nuova, che i Numidi piantate quelle lor capanue, cransi accampati (a) presso un Castello

<sup>(</sup>a) Tuburb alla riva del fiume Mejerda.

<sup>(</sup>b) La parte erientale del paese de' Dati.

<sup>(</sup>c) I Numidi non può dirsi che si attendassero -

cubnissent; auget vires, positisque castris, Thubuscum oppidum circumsidet. At Dolabella, contracto quod erat militum, terrore nominis Romani, et quia Numidae peditum aciem ferre nequeunt, primo sui incessu solvit obsidium, locorumque opportuna permunivit: simul principes Musulanorum, defectionem coeptantes, securi percutit. Dein, quia pluribus adversum Tucfarinatem expeditionibus cognitum, non gravi, nec unincursu consectundum hostem vagum; excito cum popularibus rege Ptolemaco, quatuor agmina parat, quae legatis nut Tribunis data: et praedatorias manus delecti Maurorum duxere: ipse consultor aderat omnibus.

§. 25. Nec multo post adfertur, Numidas apud castellum semirutum, ab ipsis quoudamin censum, cui nomen Auzea, positis mapalibus consedisse (a), fisos loco, quia vastis circum saltibus claudebatur. Tum expeditae cohortes alaeque, quam in partem ducerentur ignarae, cito agmine rapiuntur. Simulque coeptus dies, et concentu tubarum, ac truci clamore aderant semisomnos in barbaros : praepeditis Numidarum equis, aut diversos pastus pererrantibus. Ab Romanis confertus pedes, dispositae turmae, cuncta praelio provisa: hostibus contra, omnium nesciis, non arma, non ordo, non consilium, sed pecorum modo, trahi, occidi, capi. Infensus miles memoria laborum et adversum eludentes optatae totiens pugnae, se quisque ultione ct sanguine explebant. Differtur per manipulos, Tacfarinatem om-

<sup>(</sup>a) Aedificia Numidarum agrestium, quae mapalta illi vocant, oblonga, incurvis lateribus tecta, quasi navium carinae sunt. Salluest, in agur. c. 21.

mezzo rovinato, detto Auzea, messo già da loro stessi a fuoco, fidati nel sito, perchè cinto intorno intorno da boschi immensi. Le truppe allora si di cavalleria . che di fanteria si fanno frettolosamente marciare sgombre di tutto, senza sapere dove elle si andassero. Ed in un punto erano già in sull'alba con suoni di trombe ed orribili clamori addosso a que' Barbari sonnacchiosi, mentre stavansene i cavalli de Numidi o impastojati, o sparsi per le pasture. Dal canto de' Romani una fanteria stretta insieme, una cavalleria ben ordinata, tutto disposto alla zuffa; da quello de nemici in vece, ignari di tutto, non armi, non ordine, non consiglio, ma erano a guisa di pecore sospinti, trucidati, fatti prigioni. I nostri soldati, inviperiti per la memoria delle fatighe soffer te, e di un combattimento tante volte desiderato ed eluso, saziavansi ognuno dal canto suo di vendetta e di sangue. Corse per le squadre la voce, che desser tutti la caccia a Ta-

come il Davanzati, e con esso la schiera de Traduttori, giacché mapalia sono case rerali mobili, e non tenda, col qual vocabolo intendonsi tele o pelli distese per difenderai dall'aria. estarinăte, conosciuto giù per tante azioni e che allora solamente, che morto ne avessero il capo, potrebbe portarsi fine alla guerra. Ma quegli dopo lo sterminio della sua Guardia, la prigionia del figlio, ed il vedersi cinto per ogni dove da' Romani, evitò precipitandosi fra dardi la servitù con nna morte, che non lasciò di costar caro. Così su finita la guerra.

§. 26. Tiberio ricusò le insegne trionfali a Dolabella per deferenza a Sejano, acciò oscurata non venisse la gloria di suo zio Bleso. Ma non perciò ne divenne questi più famoso, ed all'incontro la gloria di colui per la negativa s'accrebbe. Perocché con un esercito minore aveva egli riportato prigionieri illustri, la morte del Capo, e la riputazione d'una guerra estinta. Venivano in seguito anche gli ambasciadori de Garamanti, che veduti eransi di rado in Roma, e che la loro Nazione intimorita dopo la morte di Tacfarinate e coscia del delitto , inviato avea per dar soddisfazione al popolo Romano. Esaminatasi indi la favorevole condotta di Tolommeo in tutto il corso della guerra, rinnovossi l'antica usanza, e gli fu inviato un senatones, notum tot praeliis, consectentur: non, nisi duce interfecto, requiem belli forè. At ille, dejectis circum stipatoribus, vinctoque jam filio, et effusis undique Romanis, ruendo in tela, captivitatem hand inalta morte effugit. Isque finis armis impositus.

§. 26. Dolabellae petenti abnuit triumplalia Tiberius, Sejano tribuens, ne Blaesi avunculi ejus laus obsolesceret. Sed neque Blaesus ideo inlustrior, et luic nezatus
lionor gloriam intendit. Quippe minore exercitu, insignes captivos, caedem ducis, bellique confecti fumam deportarut. Sequebantur et Garamantum legati, raro in urbe
visi, quos, Tucfurinate caeso, perculsa gens,
nec culpae nescia ad satisfaciendum populo Romano miserat. Cognitis dehine Ptolemaei per id bellum studiis, repetitus ex
vetusto mos missusque e senatoribus,

qui scipionem eburnum, togam pictam, antiqua patrum munera, daret, regemque el socium atque amicum appellaret.

S. 27. Eadem aestate mota per Italiam servilis belli semina fors oppressit. Auctor tumultus T. Curtisius, quondam praetoriae cohortis miles, primo coetibus clandestinis, apud Brundisium et circumjecta oppida, mox positis propalam libellis, ad libertatem vocabat agrestia per longinquos saltus et ferocia servitia: quum, velut munere deilm, tres biremes adpulere ad usus commeantium illo mari. Et erat iisdem regionibus Curtius Lupus, Quaestor, cui provincia vetere ex more Calles evenerat. Is, disposita classiariorum copia, coeptantem quum maxime conjurationem disjecit. Missusque a Caesare propere Staius, tribunus, cum valida manu, ducem ipsum, et proximos audaciae in urbem trazit, jam trepidam, ob multitudinem

re, che gli presentasse un bastone d'avorio, e la toga trionfale, antichi donativi de'nostri maggiori, e gli desse il titolo di Re, d'alleato, e d'amico.

6. 27. Nella medesima state fu il seme d'una guerra servile per tutta Italia spento dalla sorte. L'autor del tumulto T. Curtisio, già soldato Pretoriano, con delle combriccole da principio in Brindisi ed in quella vicinanza, indi con de' publici cartelli, chiamava a libertà gli schiavi selvaggi e feroci di tutti que'boschi lontani, quando vi approdarono come per grazia Divina tre galee ad uso di chi va e viene per que'mari (a). Questore de'medesimi paesi trovavasi Curzio Lupo, cui secondo l'antico costume era toccata l'amministrazione delle strade (10). Questi messa la ciurma di quelle galee in ordinanza, dissipò un ammutinamento, che stava allor allora per iscoppiare. Il Tribuno Stajo, spedito da Cesare a gran giornate con un valido rinforzo, strascinò lo stesso Capo ei più principali a Roma, tutta già in timore per la gran quantità degli schiavi, che immensamente crescea nell'atto che la

<sup>(</sup>a) Cioè nel Golfo di Venezia.

plebe libera veniva di giorno in giorno a mancare (11).

S. 28. Sotto i medesimi Consoli padre in qualità di rco, un figlio in quella d'accusatore ( ambi chiamati Vibio Screno ), funesto esempio della miseria e calamità di que tempi, vengono introdotti in Senato: il padre, tratto allor dall'esilio, tutto sucido e scolorito, ed allora anche incatenato ad instanza del figlio; questi tutto lindo e vivace, facendola da delatore insiememente e da testimonio, asseriva, essere da suo padre state tese insidie al Principe, ed inviati nelle Gallie sommovitori alla guerra; e vi aggiungeva, che il danaro somministrato l'avea Cecilio Cornuto, già Pretore, il quale annojato de'travagli, e perchè in que' tempi il 'pericolo valea quanto la morte medesima, determinò d'accelerarla colle proprie mani. Il reo per l' opposto, senza perdersi punto di coraggio, rivolto al figlio, cominciò a scuoter le catene, e ad implorare la vendetta degli Dei, perchè rimandassero se in esiglio, dove menar potesse la vita lungi da tanta perversità di costumi; il figlio poi fosse quandoche sia raggiunto dalla punizione.

familiarum, quae gliscebat immensum, minore in dies plebe ingenua.

§. 28. Iisdem consulibus, miseriarum as saevitiae exemplum atrox, reus pater, accusator filius ( nomen utrique Vibius Serenus ) in senatum inducti sunt: ab exsilio retractus, inluvieque ac squalore obsitus, et tum catena vinctus, perorante filio, pater. Paratus adolescens multis munditiis, alacri vultu, structas Principi insidias, missos in Galliam concitores belli, index idem et testis dicebat; adnectebatque, Caecilium Cornutum, praetorium, ministravisse pecuniam: qui taedio curarum, et quia periculum pro exitio habebatur, mortem in se festinavit. At contra reus, nihil infracto animo, obversus in filium, quatere vincula, vocare ultores deos, ut sibi quidem redderent exsilium . ubi procul tali more ageret; filium autem quandoque supplicia sequerentur. Adseverabatque innocentem Cornutum, et false

exterritum, idque facile intellectu, si proderentur alii: non enim se caedem Principis, et res novas uno socio cogitasse.

S. 29. Tum accusator Cn. Lentulum et Sejum Tuberonem nominat; magno pudore Caesaris, quum primores civitatis, intimi ipsius amici, Lentulus senectuis extremae, Tubero defecto corpore, tumultus hostilis, et turbandae reipublicae arcesserentur. Sed hi quidem statim exempti. In patrem ex servis quaesitum: et quaestio adversa accusatori fuit: qui seclere vecors, simul vulgi rumore territus, robur (a) et saxum, aut parricidarum poenas minitantium, cessiturbe, ac retractus Ravenna, exsequi accusationem adigitur; non occultante Tiberio vetus odium adversus exsulem Serenum. Nam post dumatum Libonem, missis ad Caesarem litte-

(a) Robur in carcere is locus, que praccipitate malefocorum genus, quod ante arcis robusteis includebatur. Fest. Video carcerem pubblicam, saxis ingeatibus structum, augustis foraminibus tenuem lucis unbram recipientem. In hunc conjecti, robur Tullianum prospiciunt, in carceris inferiore locu ad laevam circiter XII. pedes humi depressus. Sallust, in catil. 58. Nello stesso tempo affermava, essere Cornuto innocente, ed impaurito dalle falsità, cosa facile ad intendersi, venendo allo scoprimento de complici: giacche non era verisimile, che con un solo compagno macchinasse egli morte del Principe, e mutazion di cose.

S. 29. L'accusatore allora nomina Gneo Lentolo e: Sejo Tuberone, a grande scorno di Cesare, essendo i principali della Città, gl'intimi suoi amici, il decrepito Lentulo, l'infermiccio Tuberone coloro, che accusati venivano di guerre esterne, e di sommovimento di Republica. Questi peraltro furon liberi sul momento. Si presero però contro del padre le deposizioni de' servi, che furon contrarie all'accusatore, il quale fuor di sè per il delitto, non che impaurito dalle grida del popolo, che minacciava segrete, sasso (a), o supplizio de' parricidi (b), partissi di Roma: indi fatto venir di Ravenna, è costretto al proseguimento dell'accusa, manifestando in tal guisa Tibe-(a) Tarpeo, da cui precipitavansi i rei.

(b) Cioè, di chiuderlo in un sacco di pelle con un cane, una scimia, un gallinaccio, ed una vipera; e gettarlo in mare, Ved. Modestin. Dig. L. 43. t a. rio l'astio antico contro l'esule Sereno. Perocché, dopo la condanna di Libone, rimproverato gli avea per lettera, che egli solo avealo servito infruttuosamente; ed aggiunto aveavi cose più risentite di quello, che convenga dirsi ad orecchie orgogliose, e facili ad offendersi. Cesare raccontò tutto in capo d'ott'anni, ordendogli in questo frattempo varie accuse, quantunque la tortura, per la costanza de' servi, prodotto avesse un contrario effetto.

§. 30. Venutosi indi ai pareri, che furono di punirsi Sereno secondo l'antico costume, egli per iscemare l'odio pubblico, vi si oppose: e quando Gallo Asinio fu d'avviso, che si dovesse confinare in Giaro, o Donusa (a), anche questo parere fu da lui disapprovato con dire, che si l'una che l'altra Isola maneava d'acqua, e che doveansi dare i mezzi di conservarla a chi concedeasi la vita. In tal guisa fu Sereno ricondotto ad Amorgo. E perche Cornuto erasi ucciso colle proprie mani, fu proposto d'abolirsi le rimunerazioni de' delatori quante volte una persona, accusata di Maestà, data si fosse

<sup>(</sup>a) Stenosa, isola d el Mar Egeo.

ris exprobraverat, suum tantum studium sine fructu fuisse; addideratque quaedam contumacius, quam tutum apud aures superbas et offensioni proniores. Ea Caesar octo post annos retulit, medium tempus varie arguens; etiam si tormenta, pervicacia servorum, sontra evenissent.

§. 30. Dictis dein sententiis, ut Serenus more majorum puniretur, quo molliret invidiam, intercessit (a). Gallus Asinius, Gyaro aut Donusa claudendum, censere; id quoque adspernatus est, egenam aquae utramque insulam referens, dandosque vitae usus, cui vita concederetur: ita Serenus Amorgum reportatur. Et quia Cornutus sua manu ceciderat, actum de praemiis accusatorum abolendis, si quis, majestatis postulatus, ante perfectum judicium se ipse vita priva-

<sup>(</sup>a) Jure Tribuniciae potestatis.

visset: ibaturque in eam sententium, ni durius contraque morem suum palam pro accusatoribus Caesar, inritas leges, rempublicam in praecipiti conquestus esset: subverterent potius juro, quam custodes eorum amoverent. Sic delatores, genus homiuum publico exitio repertum, et poenis quidem numquam satis coercitum, per praenia eliciebantur.

5. 31 His tam adsiduis, tamque maestis, modica lactitia interjicitur, quod C. Cominium, equitem Romanum, professi in se enrminis convictum, Caesar precibus fratris, qui senator erat, concessit. Quo magis miruh habebatur, gnarum meliorum, et quae fuma elementiam sequeretur, tristiora malle: neque enim socordia peccabat; nec occultum est quando ex veritate, quando adumbrata lactitia, fucta imperatorum celebrentur, quin inse, compositus alias, et velut eluctantium verborum, solutius promptiusque eloquebatur, quotiens subveniret.

41P. Suilium, Questorem quondum Germanici,

prima del termine del giudizio da se stessa la morte: e già tutti appiglia-vansi a questo parere, se Cesare preso non avesse ostinatamente e palesamente, contro il suo costune, le parti degli accusatori, dolendosi, che vane sarebbero le leggi, e sicura la rovina della Republica: toglicisser di mezzo le leggi piutosto, che i custodi di esse. In tal guisa i delatori, razza di gente inventata per publico flagello, ed a cui non si è mai posto argine abbastanza colle punizioni, allettati venivano a forza di ricompense (a).

§. 31. Ad una serie di cose tanto continuate e tanto lagrimevoli venne interposto alquanto d'allegrezza per aver Cesare, ad instanza del firatello Senatore, graziato C. Cominio cavalier Romano, convinto d'una poesia infamatoria contro di lui. E questo e quel cherecava meraviglia maggiore, che un conoscitor del merito e di quanta lode venga la clemenza accompagnata, si appigliasse al peggio. Imperocchè non peccava egli di dappocagine; n'è e un mistero quando le azioni de Principi si esaltano con una sinecra, e

<sup>(</sup>a) E di titoli decorosi, qual è quello di costodi delle leggi.

quando con un' allegrezza inorpellata ; anzi egli stesso, d'altronde simulato, c come se gli uscisser di bocca a stento le parole, solea più liberamente e più speditamente parlare quante volte era altrui di giovamento. C. Suilio per l'opposto, Questore un tempo di Germanico, condannato ad uscir d'Italia perchè convinto d'aver data una sentenza per danari, fu egli di parere, che si confinasse in un' Isola: e ciò con tanto trasporto, che giunse a giurare esservi il bene della Republica. La qual cosa benchè ora sembrasse dura, convertissi in tanta lode tornato che fu Suilio, conosciuto in seguito per prepotente, venale, e di aver goduta l'amicizia di Claudio lungamente sì, nommai però lodevolmente. Alla medesima pena soggiacette Cato Firmio senatore per una falsa querela di lesa maestà . data alla sorella. Cato, come già raccontai, avea maliziosamente indotto Libone al male, e poi rovinato con accusarlo. Di questo servizio resogli memore Tiberio , ma sotto altro pretesto, campollo dall'esiglio; non si oppose per altro, che fosse espulso dal Senato.

5. 32. Io non ignoro, che delle cose già

quum Italia arceretur, convictus pecuniam ob rem judicandam cepisse,amovendum in insulam censuit; tanta contentione animi, ut et jurando obstringeret, e republica id esse. Quod aspere acceptum ad praesens, mox in laudem vertit, regresso Suilio: quem vidit sequens actas praepotentem, venalem, et Claudii principis amicitia diu prospere, numquam bene usum. Eadem poena in Catum Firmium senatorem statuitur, tamquam falsis majestatis criminibus sororem petivisset. Catus, ut retuli , Libonem inlexerat insidiis, deinde indicio perculerat (a): ejus operae memor Tiberius, sed alia praetendens, exsilium deprecatus est : quominus senatu pelleretur. non obstitit.

## §. 32. Pleraque eorum quae retuli , quae-

<sup>(</sup>a) Firmius Catus, senator ex intima Libonis amictiia, juvenem (Libonem ). improvidum, et facilem inanibus, ad chaldaeorum promissa... imputit: at satis testium, aditum ad Principum postulat, domonstrate crimine et res. Annal. 11. 27.

que referam, parva forsitan, et levia memoratu videri, non nescius sum: sed nemo Annales nostros cum scriptura eorum coutenderit, qui veteres populi Romani res composuere. Ingentia illi bella, expugnationes urbium, fusos captosque reges; aut, si quando ad interna praeverterent, discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina, libero egressu memorabant. Nobis in arto, et inglorius labor. Immota quippe, aut modice lacessita pax, moestae urbis res, et princeps proferendi imperii incuriosus crat. Nou tamen sine usu fuerit, introspicere illa, primo adspectu levia, ex quis magnarum suepe rerum motus oriuntur.

§. 33. Nam cunctus nationes et urbes populus, aut primores, aut singuli regunt: delecta ex his et consociata reipublicae formu, laudari facilius, quam evenire; vel si evenit, haud diuturua esse potest. Igitur ut raccontate, come di quelle che racconterò, parranno forse le più di poca importanza, e poco degne di memoria: ma non vi sia chi paragoni i nostri Annali cogli scritti di coloro, che composero l'antica storia del popolo Romano. Eranvi per costoro guerre strepitose, espugnazioni di Città, Re sconfitti e fatti prigioni; o se rivolgeansi talvolta ai domestici avvenimenti, aveano il largo campo delle dissensioni fra' Consoli c i Tribuni, delle leggi agrarie e frumentarie, de coutrasti della plebe cogli ottimati: le nostre fatighe son ristrette, e da non trarne gloria veruna. Poichè la pace è stabile, o alterata di poco; le cose di Roma, lagrimevoli; ed un Principe, non curante di dilatar l'Impero. Non sarà peraltro senz'alcun profitto il profondarsi in quelle cose, a prima vista di poco rilievo, donde traggono spesso origine i più gran. di avvenimenti.

S. 83. E per verità tutte le Nazioni e Città son rette o dal Popolo, o dagli Ottimati, o da un solo. Una forma di Republica, che sia come il fiore e la riunione di queste tre, può più facilmente lodarsi, che accadere: o quandochè avvenga, non

può esser di lunga durata. Che perciò siccome in tempo, che prevalea la plebe, o gli ottimati, era necessario porsi al giorno del naturale della moltitudine, e per quali vie moderar si potesse; e quei che appreso aveano più d'ogni altro il genio del Senato e degli ottimati, eran riputati saggi e conoscitori de' tempi; così in questa mutazione di cose, e ridotto lo stato di Roma come se un solo la signoreggi (a), queste son le cose, delle quali è d'uopo andare in cerca, e tramandarle alla posterità: mentre pochi sono i dotati di prudenza, con cui discernono le cose buone dalle ree, le utili dalle nocive: la maggior parte è ammaestrata dell'altrui esperienza. Del rimanente siccome tai cose ne giovano, cost poco ne dilettano; imperocchè le descrizioni de' pacsi , la varietà de' conflitti, le morti memorande de' Generali trattengono e ricreano l'animo de' leggitori; le nostre storie all incontro son come un fascio di ordini atroci, di delazioni continue, di amicizie fallaci, di rovine d'innocenti, e di

<sup>(</sup>a) V. il nostro Disc. prel , in cui si parla della forma di Governo introdotta da Augusto.

olim, plebe valida, vel quum Patres pollerent, noscenda vulgi natura, et quibus modis temperanter haberetur; senatusque et optimatium ingenia qui maxime perdidicerant, callidi temporum et sapieutes credebantur: sic converso statu, neque alia re Romana,quam si unus imperitet,haec conquiri tradique in rem fuerit : quia pauci prudentia, honesta ab deterioribus, utilia ab noxiis discernunt; plures aliorum eventis docentur. Ceterum ut profutura, ita minimum oblectationis adferunt : nam situs gentium, varietates pracliorum, clari ducum exitus, retinent ac redintegrant legentium animum: nos saeva jussa, continuas accusationes, fallaces amicitias, perniciem innocentium, et easdem exitu causas conjungimus; obvia rerum similitudine, et satietate. Tum quod antiquis scriptoribus rarus obtrectator; neque refert cujusquam, Punicas Romanusve acies laetius extuleris: at multorum, qui , Tiberio regente , poenam vel

infumiam subicre, posteri manent: utque familiue ipsae jam exstinctae sint; reperies qui ob similitudinem morum, aliena malefucta sibi objectari putent: etivm gloria ac virtus infensos habet, ut nimis ex propinquo diversa arguens. Sed ad incoepta redeo.

§. 34. Cornelio Cosso, Asinio Agrippa Coss. Cremutius Corlus postulatur, novo ac tune primum audito crimine, quod, editis annalibus, laudatoque M. Bruto, C. Cassium Romanorum ultimum dixisset (a). Accusabant Satrius Secundus, et Pinarius Nutta, Sejani clientes: id perniciabile 1200, et Caesar truci vultu defensionem accipiens: quam Cremutius, relinquendae vitae certus, in hunc modum exorsus est: Verba mea, Patres conscripti, arguuntur: adeo factorum

<sup>(</sup>a) Ibilopoemenem ultimum Graecorum (appellarent Romani) quia nullum postea infustrem virum, ipsave dignum Graecia genuerit, Plut, de Philop. p. 536.

cause che van sempre a terminare in un modo, incontrandosi in esse conformità da per tutto e noja. Oltrechè rari sono i censori degli storici antichi, në importa a veruno, che tu più favorevolmente esalti le cose Cartaginesi, che le Romane; ma di molti di coloro, che sotto il regno di Tiberio incontrarono morte od infamia, vive tuttavia la posterità; e benchè sieno quelle stesse famiglie già spente, troverai di coloro, che per uniformità di costumi, credono, che si riufaccino loro le altrai malvage azioni: oltrechè la gloria stessa . la virtù ha i suoi nemici, come quella che rimprovera troppo da vicino il suo opposito. Ma ritorno al mio racconto.

§. 34. Sotto il Consolato di Cornelio Cosso, ed Asinio Agrippa fu Crescenzio Cordo accusato d'un nuovo e fu allora inudito delitto, che nel publicare i suoi Annali, e lodare M. Bruto, chiamato avesse C. Cassio Fultimo de Romani. Frano gli accusatori Satrio Secondo, e Pinario Natta, entrambi creature di Sejano. Ciò dava il tracollo al reo, non che Cesare, in atto di sentir con viso arcigno la difesa, che da Crescenzio, certo di morire,

fu incominciata in tal forma: Mi si fa, PP. Coscritti, un delitto delle parole: tanto sono innocente ne' fatti: ma neppur quelle sono offensive del Principe, o della madre di lui, che son compresi nella legge di lesa maestà: bensì mi si appone di aver lodato Bruto e Cassio, le geste de quali essendo state da molti descritte, non avvi chi non ne facesse onorata menzione. Tito Livio, rinomato per la eloquenza, e molto più per la sua veracità, encomiò tanto Gneo Pompeo, che Augusto chiamavalo Pompeano, nè fu ciò d'ostacolo all'amicizia loro, Scipione, Afranio (a), questi stessi Cassio, e Bruto, non son mai da colui detti ladri e patricidi, nomi, che impongonsi oggidì solamente, anzi spesso li nomina personaggi insigni. Gli scritti d' Asinio Pollione (b) funno de medesimi onorevole rimembranza. Messala Corvino esaltava Cassio. il suo Generale, e sì l'uno, che l'altro abbonda di ricchezze e di onori. Al libro di M. Cicerone, in cui questi innalzò Catone

<sup>(</sup>a) Due capi del partito di Pompeo.

<sup>(</sup>b) Autore di una storia in xvia, libri , come ne pacconta Suida, é citato anche da Suctonio.

innocens sum. Sed neque hace in principem, aut principis parentem, quos lex majestatis amplectitur: Brutum et Cassium laudavisse dicor; quorum res gestas quum plurimi composuerint, nemo sine honore memoravit. Titus Livius, eloquentiae ac fidei praeclarus in primis, Cn. Pompeium tantis laudibus tulit, ut Pompeianum cum Augustus appellaret: neque id amicitiae corum offecit. Scipionem, Afranium, hunc ipsum Cassium, hunc Brutum, nusquam latrones et parricidas, quae nunc vocabula imponuntur, saepe ut insignes viros nominat. Asinii Pollionis scripta, egregiam eorumdem memoriam tradunt. Messala Corvinus, imperatorem suum Cassium praedicabat : et uterque opibusque atque honoribus perviguere. Marci Ciceronis libro, quo Catonem

coelo aequavit, quid aliud dictator Cacsar, quam rescripta oratione, velut apud judices respondit? Antonii epistolae, Bruti conciones, falsa quidem in Augustum probra, sed multa cum acerbitate habent: carmina Bibaculi et Catulli, referta contumcliis Caesarum legnntur. Sed ipse divus Julius, ipse divus Augustus, et tulere ista, et reliquere; haud facile dixerim, moderatione magis an sapientia: namque spreta exolescunt: si irascare, adgnita videntur.

§. 35. Non attingo Graecos, quorum non modo libertas, etiam libido impunita: aut, si quis advertit, dictis dicta ultus est. Scd maxime selutum, et sine obtrectatore fuit, prodere de iis, quos mors odio aut gratiae exemisset. Num cum armatis Cassio et Bruto, ac Philippenses campos obtinentibus, belli civilis causa, populum per conciones incendo? an illi quidem sexagesimum ante annum perempti, quo modo imaginibus

alle stelle, in che altro modo rispose Cesare, che cou un'aringa, come al cospetto
de Giudici? Le lettere di Antonio, le concioni di Bruto contengono ingiune contro
Augusto, false, egli è vero, ma sommamente mordaci. Le poesie di Bibiculo e di Catullo son ripiene di contumelle verso de Cesosfrirono tai cose, e le lasciarono correre,
non saprei dire se per moderazione più che
per avvedutezza: giacchè sprezzate cadonojn dimenticanza, se te ne risenti, ognun
vede, che ti son note.

§. 33. Non parlo de Greet, che furono non solo liberi, ma licensiosi impunemente; o se vi ebbe chi ne preudesse veadetta, questa fu di parole contro parole. Ma sopra tutto fu lecito, e senza biasimo, lo scriver di coloro, che la morte avea tolti così al livore, che alla parzialità. Fengo io forse con Cassio e Bruto tuttavia in ar mi, ed accumpati a Filippi, onde infiammar con uringhe il popolo per desiderio di guerra intestina? Eglino, benché morti da

<sup>(</sup>a) Cioè, non solamente contro Giulio Cesare ed Augusto, ma contro tutta la loro famiglia.

sessanta anni (a), non sono forse così conosciuti dalle loro immagini, che neppure il loro vincitore à tolte di mezzo, come ritengono la loro porzione di rimembranza presso gli Scrittori? La posterità rende a clascuno quell' onore, che gli si dee; ne mancherà, qualora io venza ad esser condannato, chi non solamente di Cassio e Bruto, ma di me pure faccia menzione. Uscito indi di Senato, cesso di vivere per digiano. I Padri decretarono, che dagli Edili si dessero i libri alle fiamme (12); ma questi conservaronsi, prima occultati, poi dati alla luce (b). E questo è ciò, che ne fa maggiormente ridere della sciocchezza di coloro, che credono di potersi coll'autorità, che ora hanno, spegnere anche la memoria de' posteri: che anzi colla punizione degli ingegni va il credito loro aumentandosi; ne hanno i Re stranieri, o chiunque usò la stessa sevizia, partorito altro, che a sè vitupero, a quelli gloria.

§. 36. Del rimanente furono così fre-

<sup>(</sup>a) La morte di Bruto e Cassio fu nel 712, ed ora correva l'anno 778.

<sup>(</sup>b) Dalla sua figlia Marcia sotto l'impero di Caligula.

suis noscuntur, quas ne victor quidem abolevit, sic partem memoriae apud scriptores
retinent? suum cuique decus posteritas rependit: nec deerunt, si damnatio ingruit,
qui non modo Cassii et Bruti, sed etiam
mei meminerint. Egressus dein senatu, vitam abstinentia finivit: libros per aediles
cremandos censuere patres; sed manserunt
occultati, et editi (a). Quo magis socordiam
ecrum inridere libet, qui praesenti potentiae
credunt exstingui posse etiam sequentis aevi
memoriam. Nam contra, punitis ingeniis,
gliscit auctoritas, neque aliud externi reges, aut qui eadem saevitia usi sunt, nisi
dedecus sibi, atque illis gloriam peperere.

## §. 36. Ceterum postulandis reis tam con-

<sup>(</sup>a) Ingenium patris tui, de quo sumptum erat supplicium, in usum hominum reduzisti, et a vera illum vindicasti morte, ac restituisti in publica monumenta librus, quos vir ille fortissimus sanguine suo scripserat. Sene cons, ad Mare. L.

tinuus annus fuit, ut feriarum Latinarum diebus, praesectum urbis Drusum, auspicandi gratia tribunal ingressum, adierit Calpurnius Salvianus in Sex. Marium; quod a Caesarc palam increpitum causa exsilii Salviano fuit. Objecta publice Cyzicenis incuria caerimoniarum divi Augusti, additisviolentiae criminibus adversum cives Romanos (a): et amisere libertatem, quam bello Mithridatis meruerant circumsessi, nec minus sua constantia, quam praesidio Luculli , pulso rege. At Fontcius Capito, qui proconsul Asiam curaverat, absolvitur, comperto ficta in eum crimina , per Vibium Serenum: neque tamen id Sereno noxae fuit, quem odium publicum tutiorem faciebat: nam ut quis distriction accusator, ve-

<sup>(</sup>a) Cyzicenis in cives Romanos violentius quaedam ausis publice libertatem ademit, quam bello Mithridatico meruerant. Suet. de Tiber. 37.

quenti in questo anno le accuse, che ne' giorni delle Ferie Latine (13) essendosi Druso, il Prefetto di Roma, portato nel Tribunale per prendere un felice posscsso della sua carica , se gli fece innanzi Calpurnio Salviano, ed accusò Mario, cosa, di cui gli fu fatto da Cesare rimprovero in publico, e su motivo, che si mandasse Salviano in esilio. Il comune di Cizico è imputato di negligenza verso il culto del Divino Augusto (a), ed inoltre di delitto di forza usata a danno e male de'cittadini Romani (b): quindi perdettero quella libertà, che meritata aveano per l'assedio nella guerra di Mitridate, e per la espulsione di quel Re, effetto non meno della lor costanza, che dell'ajuto di Lucullo. Fontejo Capitone per l'opposto, che governata avea l' Asia da Proconsolo . è ass oluto, venutosi in chiaro, che false gran le accuse dategli da Vibio Sereno (c): nè perciò corse Sereno alcun danno, come guarentito dall' odio publico : giacchè i som-

<sup>(</sup>a) Non perfezionando il Tempio, che aveano incominciato ad inalzargli.

<sup>· (</sup>b) Con imprigionarne taluni.

<sup>(</sup>c) Il figlio, di cui si parla al 3. 28.

mi delatori eran pressochè sagrosanti: i deboli e dappoco eran que'che punivansi.

S. 37. Verso lo stesso tempo la Spagna ulteriore (a), avendo inviato ambasciatori. chiese, ad esempio dell'Asia, d'innalzare un tempio a Tiberio ed a sua madre: nella quale occasione Cesare, fermo d'altronde in dispregiar gli onori, e credendo dover rispondere a coloro, che lo andavan rimproverando d'aver preso la piega dell'ambizione, cominciò in tal forma : Ben so, PP. Goscritti, che molti avrebber voluto fermezza in me, dopo non essermi opposto alle Città dell' Asia, che chiedeano dianzi la cosa medesima: giustificherò dunque la mia condiscendenza, ed aprirovvi il mio cuore su ciò, che ò deliberato per l'avvenire. Non avendo il Divino Augusto contraddetto all' inalzamento in Pergamo d'un Tenpio a se, ed alla Città di Roma, io, cui, fian leggitutti i suoi detti o fatti, camminai tanto più di buon animo sulle tracce di lui, quanto che al mio culto aggiungeasi quello del senato. Del rimanente come l'aver-

<sup>(</sup>a) Il Portogallo, l'Andalusia, il Regno di Granata, compresi sotto il nome di Lusitania e Betica.

lut sacrosanctus erat: leves, ignobiles, poc nis adficiebantur.

§. 37. Per idem tempus Hispania ulterior, msisis ad senatum legatis, oravit, ut exemplo Asiae delubrum Tiberio matrique ejus exstrueret: qua occasione Caesar, validus alioqui spernendis honoribus, et respondendum ratus iis, quorum rumore arguebatur in ambitionem flexisse, hujuscemodi orationem coepit: Scio, patres conscripti, constantiam meam a plerisque desideratam , quod Asiae civitatibus, nuper idem istud petentibus, non sim adversatus: ergo et prioris silentii defensionem, et quid in futurum statuerim, simul aperiam. Ouum divus Augustus sibi atque urbi Romae templum apud Pergamum sisti non prohibuisset; qui omnia facta dictaque ejus vice legis observem, placitum jam exemplum promptius secutus sum, quia cultui meo veneratio senatus adjungebatur (a). Cete-(a) Decrevere Asise urbes templum Tiberio matrique ejus, et Senatui. 25.

rnm ut semel recepisse veniam habuerit; ita per omnes provincias effigie numinum sacrari, ambitiosum, superbum: et vanescet Angusti honor, si promiscuis adulationibus vulgatur.

S. 38. Ego me, Patres Conscripti, mortalem esse, et hominum officia fungi, satisque habere, si locum principem impleam, et vos testor, et meminisse posteros volo: qui satis superque memoriae meae tribuent, ut majoribus meis dignum, rerum vestrarum providum, constantem in periculis, offensionum pro utilitate publica non pavidum credant. Haec mihi in animis vestris templa, hae pulcherrimae effigies, et mansurae: nam quae saxo struuntur, si judicium posterorum in odium vertit, pro sepulchris spernuntur. Proinde socios, cives, et deos ipsos precor: hos, ut mihi ad finem usque vitae, quietam et intelligentem humani divinique juris mentem duint; illos, ut quandoque concessero, cnm laude et bonis relo una volta accettato, è scusabile, così P essere adorati per le Provincie tutte in sembianza di Divinità, sente dell'ambizioso e del superbo: ed andrà la venerazione di Augusto in fumo, quante volte comune si renda per mezzo d'ogni sorta di aduluzione.

S. 38. Che io sia persuaso d'esser mortale, di non far altro che adempiere i doveri d'uomo, e di esser felice abbastanza, se soddisfo al supremo grado, in cui mitrovo, ne chiamo voi in testimonio, PP. CC., e voglio che ne conservino i posteri rimembranza, i quali onoreranno a sufficienza ed anche troppo la mia memoria nel credermi degno de miei magiori, curante di ciò che vi appartiene, ne' pericoli coraggioso, e scevro di timor d'offendere chi si sia quante volte l' utile pubblico il richiegga. Ecco i miei Tempj negli animi vostri, ecco le più belle statue, e durevoli : poichè tai cose di sasso, se il giudizio della posterità le converta in odio., schifansi a guisa d'avelli. Prego io dunque e i nostri alleati e i Cittadini, e gli Dei stessi: questi, perche mi concedano, finche vivo, mente posata e conoscitrice delle Divine ed umane leggi; quelli, perchè, mor-

to ch' io mi sia, accompagnino le mie azioni e'l mio nome d'una lodevole e felice rimenibranza. Persistette dopo di ciò in disprezzare anche ne' privati colloqui questa sorta di venerazione; cosa da altri interpetrata per moderazione, da molti per diffideuza, e da taluni per bassezza d'animo. Poichè esser gli Eroi, che aspirano alle cose le più sublimi: così divinizzati Ercole e Bacco presso de' Greci, così Romolo presso di noi. Meglio di tutti Augusto, che ne concepì la speranza. Tutt' altro essere in mano de' Principi: l'unica cosa, che non debbono questi esser mai sazi di procacciarsi, una favorevole memoria: poichè disprezzo di fama, disprezzo di virtù.

§.· 39. Sejano intanto infautato per la troppa fortuna, ed infiammato ancora dalla donnesca impazienza, facendogli Livia (a) le più vive premure del promesso matrimonio, scrive a Cesare, poichè quantunque presente usavasi in que! tempi parlargli per via di lettere un memoriale in questa forma. Per la benevolenza di Augusto, e

<sup>(</sup>a) La sorella di Germanico, e sposa un tempo di Druso.

cordationibus, facta atque famam nominis mei prosequantur. Perstititque posthac secretis etium sermonibus adspernari talem sui cultum: quod alii modestiam, multi, quia diffideret, quidam, ut degeneris animi, interpretabantur. Optumos quippe mortalium altissima cupere. Sic Herculem, et Liberum apud Graecos; Quirinum apud. nos, deûm numero additos. Melius Augustum, qui speraverit (a). Cetera principibus statim adesse: unum iusatiabiliter parandum, prosperam sui memoriam: nam contemptu famae, contemni virtutes.

§. 39. At Sejanus nimiu fortuna socors, et muliebri insuper cupidiue incensus, promissum matrimonium flagitante Livia, componit ad Caesarem codicillos: moris quippe tum erat, quamquam praesentem, scripto adire (b): ejus talis forma fuit: Benevolen-

<sup>(</sup>a) Benignitas enim mea me ad coelestem gloriam efferet. Sueton, de Aug. 71.

<sup>(</sup>b) Ferunt et Caesarem primum rationem reperisse amicos per literas conveniendi, cum coram agendi de

tia patris Augusti, et mox plurimis Tiberii judiciis ita insuevisse, ut spes votaque sua non prius ad deos, quam ad principum aures conferret. Neque fulgorem honorum umquam precatum: excubias ac labores, ut. unum e militibus, pro incolumitate imperatoris, malle. Attamen quod pulcherrimum, adeptum, ut conjunctione Caesaris digaus crederctur: hinc initium spei. Et quoniam audiverit, Augustum, in conlocanda filia, nonnihil etiam de equitibus Romanis consultavisse: ita si maritus Liviae quaereretur. haberet in animo amicum, sola necessitudinis gloria usurum: non enim exuere imposita munia: satis aestimare, firmari domum adversum iniquas Agrippinae offensiones; idque liberorum causa; nam sibi

rebus iis, quae incidissent, nec multitudo occupationum, nec urbis magaitude spatium darent. Plutar, in Caesar. Sermones cum singulis, atque etiam cum livia sua graviores, nosnisi in scripti, et e libello habebat, ne plus minuwe loquere.ur. Suet. de Aug. 84.

pe' tanti attestati datigliene da Tiberio , aver egli contratto l'abito di non portar sì tosto le sue speranze ei suoi desideri agli Dei , che alle orecchie de' Principi. Ne il fulgor degli onori aver mai formato l'oggetto delle sue pregliiere: bensì preferir veglie e fatiche, al pari di ogni qualunque soldato, per la salvezza dell'Imperadore. Aver tuttavia conseguita la più bella cosa del mondo, l'esser riputato degno di stringersi in parentela con Cesare (a): ecco l'origine delle speranze. E siccome aveva egli inteso, che nel collocar la figliuola fosse venuta ad Augusto qualche leggiera idea anche intorno a' Cavalieri Romani, così in ogni caso che si volesse maritar Livia, avesse presente all' animo l'amico; che d'altro profittato non avrebbe, che della gloria della parentela. Poiche non avrebbe perciò deposto le cariche : dar egli tutto il valor, che si dee, al veder consolidato la propria famiglia a fronte degli ingiusti risentimenti di Agrippina: e tutto ciò in considerazione de' figli. Mentre in quanto a sè, essergli bastevole ed

<sup>(</sup>a) Per la figlia destinata moglie di Druso, figlio di Glaudio.

anche d'avanzo, la vita, che consumata avesse presso di sì gran Principe.

S. 40. A tai cose Tiberio, loduta ch' ebbe la divozione di Sejano e percorsi superficialmente i benefizi fattigli, avendo chiesto tempo come a farvi piena riflessione , soggiunse : Gli altri uomini tutti tengono fissi i loro pensieri in esaminare ciocchè loro è utile: diversa la condizione de' Principi , il primo occhio de' quali dee aversi alla pubblica opinione: ecco perchè io non ricorro a cose facili a rispondersi , esser , cioè, Livia stessa colei, che può risolvere, se le convenga altro matrimonio dopo quello di Druso, o menar la sua vita nella casa, in cui si trova; aver ella madre ed avola, consiglieri assai più stretti. No: io tratterò teco più schiettamente, e prima di tutto, intorno ai risentimenti d' Agrippina: questi, a creder mio, leveranno assai maggior fiamma, se il matrimonio di Livia venga a ridurre come in parti la famiglia de' Cesari: anche ora (a)

(a) Che non è ancora accaduto un tal matrimonio ne risentono i miei sipoti, cioè i figli d' Agrippina col suo figlio adottivo Germanico, e di Livia col suo ficilio anturale Druso. multum superque vitae fore, quod tali cum Principe explevisset.

§. 40. Ad ea Tiberius, laudata pietate Sejani, suisque in 'eum beneficiis modice percursis, quum tempus tamquam ad integram consultationem petivisset, adjunxit; Ceteris mortalibus in eo stare consilia, quid sibi conducere putent: Principum diversam esse sortem; quibus praecipua rerum ad famam dirigenda: ideo se non illuc decurrere, quod promptum rescriptu: posse ipsam Liviam statuere, nubendum post Drusum, an in penatibus iisdem tolerandum haberet; esse illi matrem et aviam, propiora consilia: simplicius acturum; de inimicitiis primum Agrippinae; quas longe acrius arsuras, si matrimonium Liviae, velut in partes, domum Caesarum distraxisset: sic quoque erumpere aemulationem feminarum, eaque discordia nepotes suos convelli (a):

<sup>(</sup>a) Divisa et discors aula erat... conjux Germanio Agrippina fecunditate ac fanta Liviam uxorem Drusi

quid, si intendatur certamen tali conjugio? Falleris enim, Sejane, si te mansurum in codem ordine putas, et Liviam, quae C. Caesari, mox Druso nupta fuerit, ea mente acturam, ut cum equite Romano senescat. Ego ut sinam, credisne passuros, qui fratrem ejus, qui patrem, majoresque nostros, in summis imperiis videre? Vis tu quidem istum intra locum sistere; sed illi magistratus et primores, qui, te invito, perrumpunt, omnibusque de rebus consulunt, excessisse jam pridem equestre fastigium, longeque anteisse patris mei amicitias, non occulti ferunt, perque invidiam tui, me quoque incusant. At enim Augustus filiam suam equiti Romano tradere meditatus est (a). Mirum hercule, si, quum in

praecellebat: sed fratres ( Germanicus et Drusus ( egregie concordes, et proximorum certaminibus inconcussi. An. 11. 43.

<sup>(</sup>a) Multis ac diu; etiam ex equestri ordine, circumspectis conditionibus, Tiberium privignum suum elegit. Suet. de Aug. 65.

scoppiano le gare donnesche, e restano da tal dissensione travagliati i miei nipoti: che sarà se verrassi, per causa d'un tal matrimonio, ad una zuffa maggiore? Poiche tu vai crrato, o Sejano, se ti lusinghi che ti conterrai nello stesso grado, e che Livia, la moglie prima di C. Casare, indi di Druso, avrà idee tali, che invecchi da moglie d'un cavalier Romano. Quand anche io il permetta, credi tu, che lo soffran coloro, che an reduto il genitore, e gli antenati nostri nella suprema autorità? di tu bene la volontà di non uscir de' tuoi limiti: ma que' magistrati stessi, que' Grandi, che penetran da me, tuo malgrado, e vogliono dar giudizio d'ogni cosa, disono alla scoperta che tu ai da gran tempo oltrepassata la dignità cavalleresca . e sei di gran lunga da più di tutti gli amici di mio padre: e per l'invidia che an di te, incolpano me stesso ancora. Ma dirai, ebbe Augusto in animo di maritar sua figlia ad un Cavalier Romano. Gran che se dandosi egli pensier d'ogni cosa, e prevedendo a qual auge tirato avrebbe colui, che con un tal parentado messo avesse al di sopra degli altri, foce entrur ne' suoi ragionamenti

un C. Proculejo, ed alcuni altri, notissimi per la loro tranquilla maniera di vivere, e per la nissuna ingerenza ne' pubblici affari. Ma se ne fa colpo questa dubbiezza d' Augusto, non dee forse furne un maggiore l'averla data in isposa a M. Agrippa, ed in seguito a me? Queste son le cose che non ò voluto per l'amicizia occultarti, del resto non mi vedrai contrariare nè i tuoi, nè i disegni di Livia. Cosa io rivolga nell'animo mio, con qua' nuovi legami disponga io di stringerti a me, tralascerò per ora di dire: l'unica cosa, che ti paleserò, si è, che nulla avvi di così grande, che sia immeritevole della tua virtù, e dell' animo tuo verso di me; ed all' occasione non mancherò o in Senato, o parlando al popolo, di farne menzione.

§. 41. Sejano non temendo tanto del matrimonio, quanto di cose d'assai maggior conseguenza, fa una nuova supplica, per rimuover que' taciti sospetti, quelle dicerie del volgo, e la vicina invidia. E perchè o vietando le continue adunanze in omnes curas distraheretur, immensumque attolli provideret, quem conjunctione tali super alios extulisset, C. Proculeium, et quosdam in sermonibus habuit, insigni tranquillitate vitae, nullis reipublicae negotiis permixtos. Sed si dubitatione Augusti movemur : quanto validius est, quod M. Agrippae, mox mihi conlocavit? Atque ego haec pro amicitia, non occultavi: ceterum neque tuis, neque Liviae destinatis adversabor. Inse quid intra animum volutaverim, quibus adhuc necessitudinibus immiscere te mihi parem, omittam ad praesens referre : id tantum aperiam, nihil esse tam excelsum, quod non virtutes istae, tuusque in me animus mereantur; datoque tempore, vel in senatu, vel in concione non reticebo.

S. 41. Rursum Sejanus, non jam de matrimonio, sed altius metuens, tacita suspicionum (a), vulgi rumorem, ingruentem

(a) Magistratus et primores excessisse jampridem equestre fastigium non occulti ferunt, longeque anteisse patris amicitias. Vid. sup.

invidiam deprecatur. Ac ne adsiduos in domum coetus arcendo, infringeret potentiam, aut receptando, facultatem criminantibus praeberet; huc flexit, ut Tiberium ad vitam, procul Roma, amoenis locis degendam impelleret. Multa quippe providebat: sua in manu aditus : litterarumque magna ex parte se arbitrum fore, quum per milites commearent: mox Caesarem, vergente jam senecta, secretoque loci mollitum, munia imperii facilius transmissurum: et minui sibi invidiam, adempta salutantum turba; sublatisque inanibus, vera potentia augere. Igitur paulutim negotia urbis, populi adcursus, multitudinem adfluentium increpat, extollens laudibus quietem et solitudinem : quis abesse taedia et offensiones, ac praecipua rerum maxime agitari.

§. 42. Ac forte habita per illos dies de Votieno Montano, celebris ingenii viro,

casa sua non debilitasse il proprio potere, o aumentandole, non desse alle malvage lingue che dire, appigliossi al partito di spinger Tiberio a passar la vita in un qualche luogo ameno, lungi da Roma. Poichè prevedea egli molte cose : che in man sua sarebbero le udienze: e che diverrebbe egli in gran parte l'arbitro delle lettere, andando queste e venendo per mezzo de' soldati : che Cesare poco dopo, accostandosi già alla vecchiaja, ed ammollito dalle delizie del luogo, verrebbe più facilmente a discaricarsi delle cure del governo: che intento l'invidia verso di sè scemerebbe, cessando la turba de' cortigiani; e tolte così le frivolezze, crescerebbe in solida potenza. A poco a poco dunque disapprova que' tanti affari di Roma, quel concorso di popolo, quella turba di persone, che venivan da tutte le bande; encomiando in vece la tranquillità e la solitudine, da cui stan lontani i fastidi, e i disgusti, e dassi luogo a trattar più che ovunque gli affari di grandissima importanza.

§. 42. È la causa, ohe accidentalmente agitossi in que'dì riguardo a Vozieno Montano, persona di famoso ingegno, diede a

Tiberio, già perplesso, l'ultima spinta a credere di dovere evitar le adunanze, e le voci de Senatori, che vere per lo più e spiacevoli gli venivan dette in sul viso, Poichè nell'accusa di Vozieno per le ingiurie profferite contro di Cesare, mentre il soldato Emilio, che facea da testimonio, per desiderio di provar ciocchè dicea, fa un fedel racconto di tutto, e fa ogni sforzo per asseverarlo, benchè fra persone che davangli in su la voce, sentì Tiberio colle proprie orecchie que' vituperi, co' quali era segretamente lacerato; e ne resto punto a segno, che gridò volersi giustificare o su due piedi, o in un giudizio; ed a stento giunsero le preghiere degli amici, e l'universale adulazione a calmarlo. Intanto Vozieno fu punito come reo di Maestà; Cesare poi, appunto perchè lo accagionavano d'essere inesorabile contro de'delinquenti, divenutolo sempre più, esiliò Aquilia, accusata d'adulterio con Vario Ligure, benchè Lentulo Getulico, disegnato Consolo, condannata l'avesse a norma della legge Giulia (a), e cancellò dal ruolo de Sena-

(a) Cioê, colla rilegazione, per cui non si perdea, some per l'esilio, il diritto di cittadinanza. eognitio, cunctantem jam Tiberium perpulit, ut vitandos crederet patrum coetus, vocesque, quae plerumque verãe et graves coram ingerebantur: nam postulato Votieno ob contumelias in Caesarem dictas, testis Æmilius, e militaribus viris, dum studio probandi cuncta refert, et quamquam inter obstrepentes, magna adseveratione nititur audivit Tiberius probra; qu'is per occultum lacerabatur, adeoque perculsus est, ut se vel statim, vel in cognitione purgaturum clamituret; precibusque proximorum, adulatione omnium, aegre componeret animum. Et Votienus quidem majestatis poenis adfectus est. Caesar objectam sibi adversus reos inclementiam eo pervicacius amplexus, Aquiliam, adulterii delatam cum Vario Ligure, quamquam Leutulus Gaetulicus, consul designatus, lege Julia damnasset, exsilio punivit : Apidiumque Merulam , quod in acta divi Augusti non juraverat, albo senatorio erasit.

§. 43. Auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum legationes, de jure templi Dianae Limnatidis (a), quod suis a majoribus, suaque in terra dicatum, Lacedaemonii firmabant annalium memoria, vatumque carminibus: Sed Macedonis Philippi, cum quo bellassent, armis ademptum, ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia redditum. Contra Messenii, veterem inter Herculis posteros divisionem Peloponnesi protulere, suoque regi Dentheliatem agrum, in quo id delubrum, cessisse: monimentaque ejus rei sculpta saxis, et aere prisco manere: quod si vatum, annalium ad testimonia vocentur, plures sibi ac locupletiores esse: neque Philippum potentia, sed ex vero statuisse: idem regis Antigoni, idem imperatoris Mummii judicium: sic Milesios, permisso publice arbitrio, postremo

<sup>(</sup>a) In Messeniorum finibus est Dianae cognomento I i.n.a.itdis (a lacubus) templum, commune solis Doriensium Messeniis, et Lacedaemoniis. Strab. viri. p. 362.

tori Apidio Merula per non aver giurato negli atti del Divino Augusto (a).

§. 43. Fu data in seguito udienza alle ambascerie de Lacedemoni (b) e de Messeni intorno al diritto del Tempio di Diana Limnatide, che i Lacedemoni provavano coll'autorità degli storici e de poeti edificato da' lor maggiori e nel loro paese, ma che era stato loro tolto dalle armi di Filippo il Macedone nelle guerre avute con lui, indi restituito per sentenza di C. Cesare, e M. Antonio. I Messeni per l'opposto produssero un'antica divisione del Peloponneso fra posteri d'Ercole: ed esser toccato al loro Re l'agro Denteliate, dov'era il Tempio: e ravvisarsene tuttavia i monumenti, scolpiti in marmo, e bronzi antichi. Che se fossero richiamati alle tcstimonianze di versi, e di annali, averne eglino în maggior copia e più ricche: nè esser lo stabilimento di Filippo un effetto della prepotenza, ma della verità: concordar col suo il sentimento del Re Antigono,

<sup>(</sup>a) V. il nostro Disc. Prel. p. 33.

<sup>(</sup>b) Spartani , ora que'di Paleschori; i Messenj poi son que'di Mosseniga.

e del Generale Mummio: così aver decretato i Milesi in un publico compromesso, e così finalmente Atidio Gemino Pretore di Acaja. In tal guisa fu giudicato a favor de Messenj. Anche i Segestani (a) chiesero il rifacimento del tempio di Venere sul monte Erice (b), rovinato per l'antichità, richiamando alla memoria intorno alla sua origine cose già conosciute, e care a Tiberio, che ne prese volontieri la cura, come consauguineo. Allora si discussero le istanze de Marsigliesi; e fu approvato l'esempio di P. Rutilio: imperocchè questi, csule in virtù di legge, fu dagli Smirnesi ricevuto per cittadino: con questo stesso diritto Volcazio Mosco, esule anch'egli, divenuto Marsigliese, a questa Republica, come patria, lasciati avea i suoi beni.

§. 4§. Cessarono in quest'anno di vivere due personaggi illustri, Gn. Lentulo, e L. Domizio. La gloria di Lentulo, oltre al consolato e le insegne trionfali riportate da'Getuli, la formavano la povertà, che saputo avea soffrire, indi le gran ricchez-

<sup>(</sup>a) Que'di Castel a mare in val di Mazzara in Sicilia.

<sup>(</sup>b) Monte S Giuliano.

Atidium Geminum, praetorem Achaiae decrevisse. Ita secundum Messenios datum. Et Segestani aedem Veneris, montem apud Erycem vetustate dilapsam, restaurari postulavere; nota memorantes de origine ejus, et laeta Tiberio (a): suscepit curom libens, ut consanguineus. Tunc tractatae Mussiliensium preces, probatumque P. Rutilii eramplum (b): namque eum, legibus pulsum, civem sibi Smyrnaei addider int: quo jure Vulcatius Moschus exsul, in Massilienses receptus, bona sus reipnblicse corum, ut patriae, reliquerat.

§. 44. Obiere eo anno viri nobiles Ca. Lentulus, et L. Domitius. Lentulo, super consulatum, et triumphalia de Getulis, gloriae fuerat bene tolerata paupertas, dein

<sup>(</sup>a) Montium Eryx maxime memoratur odbelubrum Veneris ab Aenea conditum, Mela.

<sup>(</sup>h) P. Rutilium, virum non sui saecuti, sed omnis aevi optimum, interrogatum lege repetundarum, maximo cum gemitu civitatis damaarat. Vellej. 11, 13.

magnae opes innocenter paratae, et modeste habitae. Domitium decoravit pater, civili bello maris potens, donec Antonii partibus, mox Caesaris misceretur. Avus Pharsalica acie, pro optimatibus ceciderat: ipse delectus, cui minor Antonia, Octavia genita, in matrimonium daretur. Post, exercitu flumen Albim transcendit, longius penetrata Germania, quam quisquam priorum: easque ob res insignia triumphi adeptus est. Obiit et L. Antonius, multa claritudine generis, sed improspera: nam patre ejus, Iulo Antonio, ob adulterium Juliae morte punito, hunc ad nodum adolescentulum, sororis nepotem, seposuit Augustus in civitatem Massiliensem, ubi specie studiorum nomen exsilii tegeretur; habitus tamen supremis honor; ossaque tumulo Octaviorum inlita, per decretum senatus.

§. 45. Iisdem consulibus, facinus atrox, in citeriore Hispania, admissum a quodam agresti, nationis Termestinae: is praetorem

ze, acquistate senza delitto, e godute con moderazione. Domizio era rinomato per suo padre, padrone del mare nel tempo delle guerre civili, finché divenne partigiano d' Antonio, indi di Cesare. L'avolo era na campi di Farsaglia morto per gli ottimati (a): egli fu il prescelto a marito d'Antonia Minore, figlia d'Ottavia. In seguito passò coll'esercito l'Albi, penetrando più che qualunque altri prima di lui nella Germania; ed ottenne per tal motivo le insegne trionfali. Morl anche L. Antonio, personaggio di gran chiarczza di sangue, ma sventurata: perchè suo padre punito di morte per l'adulterio con Giulia, Augusto mandò colui , nipote di sorella , assai giovane a Marsiglia, ove sotto colore d'esservi a studio, si nascondesse la realtà dell'esilio. Furono nondimeno onorati i suoi funerali, e riposte le ossa nel sepolero de gli Ottavi, per decreto del Scnato.

§. 45. Sotto gli stessi Consoli fu commesso un fatto atroce da un contadino di

<sup>(</sup>a) Tra' Pompejani.

Termeste (a), nella Spagna citeriore (b). Costui avendo assalito improvvisamente per istrada il Pretore della Provincia L. Pisone, niente a motivo della pace guardingo, lo trasse con una sola ferita a morte; e riuscitogli per la velocità del cavallo di scappare, ne smontò all'entrar che fece ne'luoghi boscosi, e per dirupi e burroni inaccessibili rendè vana ogni ricerca di chi l'inseguiva; ma per poco: imperocchè preso il cavallo, e portato in giro per le vicinanze, si venne in cognizione di chi era, e ritrovato ch' egli fu, mentre veniva a forza di tormenti costretto a rivelare i complici, gridò in suo linguaggio ad alta voce, che inutili erano le interrogazioni : venisseso pur gl' indettati, e facessero da spettatori: non esservi per lui tormenti di forza tale da strappargli di bocca la verità, E quando fu il medesimo nel di vegnente ricondotto alla tortura, si tolse di mano delle guardie con tanto impeto, e diè di capo in un sasso, che restò morto immantinente.

<sup>(</sup>a) Lerma nella Castiglia vecchia.

<sup>(</sup>b) La stessa che la Tarraconese: insomma tutto il restante della Spagna fin a' Pirenei, tolto la Lusitania e la Betica.

provinciae , L. Pisonem , pace incuriosum ; ex improviso in itinere adortus, uno vulnere in mortem adfecit: ac pernicitate equi profugus, postquam saltuosos locos attigerat, dimisso equo, per derupta et avia sequentes frustratus est: neque diu fefellit: nam prehenso ductoque per proximos pagos equo, cujus foret cognitum; et repertus, quum tormentis edere conscios adigeretur, voce magna, sermone patrio, frustra se interrogari clamitavit: adsisterent socii ac spectarent: nullam vim tantam doloris fore, ut veritatem eliceret : idemque, quum postero ad quaesitionem retraheretur, eo nisu proripuit se custodibus, saxoque caput adflixit, ut statim exanimaretur. Sed Piso Termestinorum dolo caesus habetur; qui pecunias e publico interceptas, acrius quam ut tolerarent Barbari (a), cogebat.

<sup>(</sup>a) Nunc reipublicae Prusensium impendia, reditus debitores excutio, quod ex ipso tractata megis ac magis necessarium intelligo. Multae enim pecuniae a pri-

§. 46. Lentulo Gaetulico, C. Calvisio Coss. decreta triumphi insignia Poppaeo Sabino, contusis Thracum gentibus, qui montium editis, inculti, atque eo ferocius agitabant. Causa motus, super hominum ingenium, quod pati delectus, et validissimum quemque militiae nostrae dare adspernabantur; ne regibus quidem parere nisi ex libidine soliti, aut, si mitterent auxilia, suos ductores praeficere, nec nisi adversum accolas belligerare. Ac tum rumor incesserat fore, ut disjecti, aliisque nationibus permixti, diversas in terras traherentur. Sed antequam arma inciperent, misere legatos, amicitiam . obsequiumque memoraturos; et mansura haec, si nullo novo onere tentarentur; sin ut victis servitium indiceretur, esse sibi ferrum et juventutem, et promptum libertati, aut ad mortem animum. Simul ca-

vatis definentur: praeteres quaedem minimo legitimis sum ptibus erogantur. Plin, L. x. epi. 28. Pisone peraltro si crede ucciso per trama de Termestini: perche riscuoteva il publico danaro, da taluni frodato, con un' asprezza maggior di quello, che tellerar si potesse da' Barbari

§. 46. Sotto il Consolato di Lentulo Getulico e C. Calvisio furon decretate le insegne trionfali a Poppeo Sabino per avere abbattuto i Traci, i quali in su le cime de'monti, senza cultura veruna, ed appunto perciò operavano con ferocia maggiore. Il motivo del tumulto, oltre al genio nazionale, fu l'aversione, ch'eglino aveano alle leve ed all'obbligo di cedere i più bravi della lor milizia: gente avvezza a non obbedire ai Re medesimi, che venendogliene il talento; o se dovessero mandar truppe ausiliarie, a farle capitanare da' suoi, nè portar le armi, che contro ai confinanti. Allora poi erasi sparsa voce, che disgregati, e confusi colle altre Nazioni, sarebbece per esser tratti in paesi stranieri-Prima però di dar di piglio alle armi, spedirono ambasciatori per richiamare alla memoria la loro amicizia, e sommissione; cose, che durate sarebbero, quante volte stuzzicati non venissero con una qualche nuovo gravezza: che se s'imponesse loro la servitù, come a' vinti, non mancar loro armi e gioventù, non che un animo pronto alla libertà, o alla morte. Faccan nel tempo medesimo pompa di alcuni forti costrutti in su le rupi, e de'loro genitori e delle loro mogli quivi ridotti, non che minacciavano una guerra intrigata, ardua, e sanguinosa.

S. 47. Ma Sabino ( date delle dolci risposte finché non riuni tutto l'esercito ) dopo che giunse Pomponio Labeone dalla Mesia colla sua legione, e'l Re Remetalce coll'ajuto de'suoi rimasti saldi nell'antica fedeltà, con sì fatto rinforzo s'avvia verso il nemico, che già preso avea posto ai passi delle selve: eranvi taluni, che con maggiore arditezza vedeansi sulle colline aperte: e questi non furono con grave stento sloggiati dal Generale Remano, che avanzossi coll'esercito, nè si sparse molto sangue de' Barbari a motivo della vicina ritirata. Quivi piantati poco dopo alloggiamenti ben muniti, occupa con valida forza il monte, angusto, e che con una schiena continuata e piana va a congiungersi ad un fortino (a) contiguo, difeso da gran quan-

<sup>(</sup>a) V. la Diluc. 81. del L. 111.

stella rupibus indita, conlatosque illuc parentes et conjuges ostentabant, bellumque impeditum, cruentum, minitabantur.

§. 47. At Sabinus, donec exercitus in unum conduceret, datis mitibus responsis, postquam Pomponius Labeo Moesia cum legione, rex Rhoemetalcos cum auxiliis popularium, qui fidem non mut averant, venere; addita praesenti copia, ad hostem pergit, compositum jam per angustias saltuum: qui dam audentius apertis in collibus visebantur: quos dux Romanus, acie suggressus, haud aegre pepulit, sanguine burbarorum modico, ob propinqua suffugia. Mox castris

in loco communitis, validu manu montem occupat, angustum, et acquali doçso continuum usque ad proximum castellum, quod magna vis armata, aut incondita, tuebatur: simul in ferocissimos, qui ante vallum, more gentis, cum carminibus et tripudiis persultabant, mittit delectos sagittariorum. Ii dum eminus grassabantur, crebra et inulta vulnera fecere; propius incedentes, eruptiones subitat turbati sunt, receptique subsidio Sugambrae cohortis (a), quam Romanus promptam ad pericula, nec minus cantuum et armorum tumultu trucem, haud procul instruxerat.

§. 48. Translata dehinc castra hostem propter, relictis apud priora munimenta Thracibus, quos nobis adfuisse memoravi:

<sup>(</sup>b) Germanos ultra Albim fluvium summovit : ex quibus Suevos et Sicambros dedentes se traduxit in Galliam, atque in proximis Rheno agris collocavit. Suet. de Aug. 21. Hinc Tacit. An. x11, 39, ut quondam Sugambri excisi, et in Gallias trajecti.

tità di soldati, o gente accogliticcia: e con temporaneamente spedisce il fior de saettatori a caricare i più arditi, che, secondo il costume nazionale, saltavano con suoni e canti innanzi alle trincee. Coloro nello imperversar da lontano fecero molte ferite, ed a man salva, ma al farsi troppo da vicino, furono da una improvvisa sortita messi in disordine, e ritiraronsi fra le fila della Corte de Sugambri che il General Romano disposta avea poco lontano per corpo di riserva, nè era lo strepito del canto e delle armi meno terribile.

§. 48 Fu indi il campo trasferito accanto al nemico, l'asciando negli antichi fortique' Traci, che dissi d'averne prestato il loro ajuto: ed a questi fu, che si permise il devastare, incendiare, e saccheggiare, purchè il guasto finisse colla luce del giorno, e passasser poi la notte cauta e vigilante negli alloggiamenti- Questa fu la condotta, che osservassi da principio: datisi poco dopo alla crapula, e ricchi di rapine, cominciano ad abbandonare i posti, ed andar barcollando per il soverchio cibo, o per il sonno e l'ubbriachezza. I nemici dunque venuti a notizia della loro scioperataggine,

allestiscono due corpi d'armata, con uno de' quali venissero ad investiro i saettatori, coll'altro attaccassero gli alloggiamenti Romani, non già colla lusinga d'impadronirscue, ma perchè fra gli urli e i dardi intento ciascuno al proprio rischio uon sentisse il rumoro dell'altro attacco: si scelse oltre a ciò l'oscurità della notte per render più inteusa la paura. Ma chi si portò a sforzar le trincee, vica facilmente respinto. Le truppe ausiliarie de' Traci, sbigottite da quella subitana incursione, trovandosche una porzione dentro de'forti. ed una maggiore vagante al di fuori furono con tanto maggiore accanimento trucidati . quantoche rimproveravasi loro, che disertori, e traditori portasser le armi per porre in ceppi sè stessi e la patria.

§. 49. Nel di vegnente Sabino pose in mostra l'escreito su d'una pianura, se mai i nemici, baldanzosi de' vantaggi della notte, ardissero di venire alle mani: e poiché questi non dipartivansi dal castello e dalle alture contigue, diè principio all'assodio per mezzo delle rocche, che andava già opportunamente fortificando: costrutto indi un fosso ed un parapetto abbracciò lo

illisque permissum vastare, urere, trahere praedas, dum populatio lucem intra s'steretur, noctemque in castris tutam et vigilem capesserent: id primo servatum, n.ox versi in luxum, et raptis opulenti, omittere stationes, lascivia epularum, aut somno et vino procumbere. Igitur hostes, incuria eorum comperta, duo agmina parant, quorum altero populatores invaderentur: alii castra Romana adpugnarent, non spe capiendi, sed ut clamore, telis, suo quisque periculo intentus, sonorem alterius praelii non acciperet: tenebrae insuper delectae, augendam. ad formidinem. Sed qui vallum legionum tentabant, facile pelluntur. Thracum auxilia, repentino incursu territa, quum pars munitionibus adjacerent, plures extra palarentur, tanto infensius caesi, quanto perfugae et proditores, ferre arma ad suum patriaeque servitium, incusabantur.

S. 49. Postera die Sabinus exercitum aequo loco ostendit, si barbari successu no-

ctis alacres , praelium auderent: et postquam eastello, aut conjunctis tumulis non degrediebantur, obsidium coepit per praesidia, quae opportune jam muniebat : dein fossam lorieamque contexens, quatuor millia passuum ambitu amplexus est (a): tum paulatim, ut aquam pabulumque eriperet, contrahere claustra, artaque circumdare: ex struebatur agger, unde saxa, hastae, ignes propinguum jam iu hostem jacerentur. Sed uihil acque, quam sitis, fatigabat, quum ingens multitudo bellatorum, imbellium, uno religuo fonte uterentur. Simul equi. armenta, ut mos barbaris, juxta clausa, egestate pabuli exanimari; adjacere corpora hominum, quos vulnera, quos sitis peremerat : pollui cuncta sanie, odore, contactu. Rebusque turbatis, malum extremum discor-

<sup>(</sup>a) Obsidentes ultra jactum teli fossam faciunt, eamque non solum vallo et sudibus, sed etiam turriculis i struunt, ut erumpentibus ex civitate possint obsistere, quod opus loriculam vocant, Vecet, 17, 28.

spazio in giro di quattromila passi. Indi per toglier loro foraggio ed acqua ristringe a poco a poco la circonvallazione, ed ergevasi già un cavalier di terra donde scagliar sassi, aste, e fuoco contro d'un nemico già ridotto sotto gli approcci. Ma nulla tanto li molestava, quanto la sete, non rimanendo che una fonte sola per uso della immensa quantità delle truppe, così regolari, che accogliticce. Nel tempo stesso i cavalli, gli armenti, chiusi, secondo il costume de' Barbari, insieme, cominciano per mancanza di pabulo a morire, ed in poca distanza sono i cadaveri degli estinti dalle ferite, o dalla sete: tutto insomma vien contaminato dalla marcia, dal puzzo, dal contatto. A questo disordin di cose si aggiunse il più estremo de' mali, la discordia, chi (a) apparecchiandosi alla resa, chi alla

(a) Vieng lo storico alla enumerazione de'partiti de' loro capi. Dini voleva la reza, Tarsa la morte, e Turesi la sortita Non può dirsi, che Dini fosse un vile, ma un como, che conoscitore delle foreze e della clemenza Romana, non che delle circostanze de'suoi, si decide ad arrendersi quando è inutile la resistenza. Ecco perchè abbium creduto, che quel neque ignobiles, riferir si dovesse a tutti; el ecco anche perchè il verum l'abbiam tradotto per verità servendo alla partizione di ciocchè avea già indicate collettivamente.

morte, e ad ammazzarsi l'un l'altro; ed cravi finalmente chi consigliava non una morte invendicata, ma una sortita: gente tutta onorata, benchè di diversa opinione.

S. 50. E per verità Dini fra duci, uomo di età avanzata, e conoscitore per la lunga sperienza così delle forze, che della clemenza Romana, ragionava della necessità di deporre le armi, come l'unico rimedio ne' casi disperati. Ed egli fu il primo a rendersi a discrezione in compagnia della moglie e de'figliuoli : lo seguirono i deboli per età o per sesso, e chiunque era vago della vita più, che della gloria. La gioventu peraltro stava divisa fra Tarsa, e Turesi: fisso era così all' uno che all'altro il morir liberi; ma Tarsa, gridando che bisognava furlo subito, c rompere il filo delle speranze e de'timori , ne diè l'esempio, cacciandosi una spada nel seno: nè mancaron di quelli, che si dessero nella guisa stessa la morte. Turesi attende colle sue truppe la notte, non senza saputa del nostro Generale. Furon dunque rinforzati i quartieri di guardia con più numerose squadia accessit; his deditionem, illis mortem, et mutuos inter se ictus parantibus: eterant, qui non inultum exitium, sed eruptionem suaderent, neque ignobiles, quamvis diversi sententiis.

§. 50. Verum e ducibus, Dinis, provectus senecta, et longo usu vim atque elementiam Romanam edoctus, ponenda arma, unum adflictis id remedium, disserebat. Primusque se cum conjuge et liberis victori permisit secuti aetate aut sexu imbecilli, et quibus major vitae quam gloriae cupido. At juventus Tarsam inter et Turesim distrahebatur: utrique destinatum cum libertate occidere: sed Tarsa properum finem, abrumpendas pariter spes ac metus elamituns, dedit exemplum, demisso in pectus ferro: nec defuere qui eodem modo oppeterent. Turcsis sua

eum manu noctem opperitur, haud nescio duce nostro. Igitur firmatae stationes densioribus globis: et ingruebat nox nimbo atrox, hostisque, clamore turbido, modo per-vastum silentium, incertos obsessores effecerat: quum Sabinus circumire, hortari ne ad ambigua sonitus, aut simulationem quietis, casum insidiantibus aperirent, sed sua quisque munia servarent immoti, telisque non in falsum jactis.

- §. 51. Interea barbari catervis decurrentes, nunc in vallum manualia saxa (a),
  - (a) Manualia saxa... manibus jacienda. Veget. 1v. 8.

dre, ed cra intanto imminente una notte tempestosa, ed il nemico era con uno strepito confuso, or con un profondo sileuzio rendutiavea perplessi gli assediatori, quando cominciò Sabino a portarsi in giro, esortando, che in quella incertezza di strepito, ed in quella finzion di quiete non dessero agli insidiatori adito ad opprimerli, ma stesse ciascuno intento al proprio dovere, senza muoversi di posto, e senza trarre de' dardi a voto.

§. 51. I Barbari frattanto scorreudo colle loro caterve, or buttavan nelle triucce piccoli sassi a mano, pali abbrouzzti, o tronchi recisi, ora riempivano i fossi di virgulti, graticci, e cadavcri: da taluni que' ponti e scale, che costrutte aveano innanzi, avvicinavausi alle fortificazioni, le quali giungeano fino a toccar cou mani, a staccarne i pezzi, ed a battersi corpo a corpo con chiunque opponeva resistenza. I nostri all'incontro li distraevano a forza di dardi, li rispingeano cogli scudi, e rotolavano in giù sassi da mangani (a), e-canto-

<sup>(</sup>a) Per opposizione a manualia saxa sassi da scagliare a mano.

ni (a). Venivan costoro rianimati dalla speranza della vittoria, e dalla vergogna, se ceduto avessero, viepiù maggiore; quelli dal non esservi altro scampo; e taluni dalla presenza e da'lamenti delle loro madri e mogli. La notte a chi serviva per ispirare audacia, a chi spavento; colpi incerti, ferite non prevedute, nissuna conoscenza de' suoi e de'nemici, non che l'eccheggiar degli urli alle spalle indotto aveva una general confusione in modo, che i Romani evacuarono alcuni Forti come già invasi da' nemici, i quali peraltro non vi penetrarono, che in assai piccola quantità: tutti gli altri, dopochè de più arditi chi cadde morto, chi ferito, furono sul far del giorno respinti fin alla sommità del Castello, dove fu alla per fine accettato lo sforzato loro arrendimento. e lo spontaneo degli abitanti all'intorno: pel restante fu il verno crudo e innanzi tempo del monte Emo, che li sottrasse dall'esser soggiogati per assalto, o per assedio.

§. 51. In Roma intanto essendo già en-

<sup>(</sup>a) I grandi cantonisi pongano nelle bertesche, sicchè sopra i nemici spinti, e voltolati per forza, non solamente uccidano et cet, Vegez.

praeustas sudes, decisa robora jacera: nune virgultis, et cratibus, et corporibus exanimis, complere fossas: quidam, pontes et, scalas ante fabricati, inferre propugnaculis, enque prensare, detrahere, et adversus re-· sistentes cominus niti : miles contra deturbare telis, pellere umbonibus, muralia pila, congestas lapidum moles provo!vere (a). His partae victoriae spes, et, si cedant, insignitius flagitium; illis extrema jam salus, et adsistentes plerisque matres et conjuges, earumque lamenta addunt animos. Nox aliis in audaciam, aliis ad formidinem opportuna; incerti ictus, vulnera improvisa; suorum atque hostium ignoratio; et montis anfractu repercussae, velut a tergo, voces, adeo cuncta miscuerant, ut quaedam munimenta Romani, quasi perrupta, omiserint: neque tamen pervasere hostes, nisi admodum pauci: ceteros, deleto promptissimo quoque

<sup>(</sup>a) Ex vallo et turribus transjecti pilis muralibus interibant, Caes, de Bel Gal. vii. 32.

aut saucio, adpetente iam luce, trusere in summa castelli: ubi tandem coacta deditio, et proxima sponte vicorum recepta: reliquis, quo minus vi aut obsidio subigerentur, praematura montis Haemi et saeva hiems subvenit.

§. 52. At Romae , commota principis domo , ut series futuri in Agrippinam exitii inciperet , Claudia Pulchra sobrina ejus postulatur, accusante Domitio Afro. Is recens praetura, modicus dignationis, et quoquo facinore properus clarescere, crimen, impudicitiae, adulterum Furnium, veneficia in principem, et devotiones obiectabat. Agrippina semper atrox, tum et periculo propinquae accensa, pergit ad Tiberium, ac forte sacrificantem patri reperit : quo initio invidiae : Non ejusdem , ait , mactare divo Augusto victimas, et posteros ejus insectari: non in effigies mutas divinum spiritum transfusum; sed imaginem veram, eaelesti sanguine ortam, intelligere discritrato lo scompiglio nella famiglia Reale, vien chiamata in giudizio, per dar principio alla ordita morte d'Agrippina, la cugina di lei Claudia Pulcra, sull' accusa di Domizio Afro. Questi stato di fresco Pretore, poco apprezzato, e premuroso di diventarlo per ogni via, opponeale delitti d'adulterio con Furnio, di veleno cont.o al Principe, e d' incantesimi. Agrippina intollerante sempre, ed allora di più infocata per il rischio della cugina, avviossi verso Tiberio, e trovollo accidentalmente in atto di render sacrifizi al Padre, donde preso motivo di rimprovero: Non convenirsi, disse, alla persona medesima lo svenar vittime al divino Augusto e perseguitarne la posterità; l' anima di lui non essersi trasfusa nelle mute statue; or la suavera immagine (a), nata dal suo divin sangue, esser quella, che avvedeasi de' rischi che corre, e delle macchie che contrae. Inutilmente servirsi di Pulcra per pretesto, portata a rovina non da altra causa che dall' essersi scelto, da folle senza dubbio, a coltivare Agrippina, dimenticandosi di Sosia, condotta dalla causa medesima

<sup>(</sup>a) Cioé , Agrippina che parla di se stessa.

a precipizio. Queste parole strapparono una risposta, che di raro usciva da quell'anima cupa; e fu Agrippina ripresa con quel verso Greco ti risenti perchè non regni. Fu condannata così Pulcra, che Furnio. Afro ottenne luogo fra i più grandi oratori, essendosi diffusa la fama del suo ingegno, ed essendosi aggiunto il suffragio di Cesare, che chiamollo meritamente facondo (14): in seguito o facendo il delatore, o difendendo i rei, ottenne più fama di eloquenza, che di probità: se non che gli ultimi anni gli tolsero molto anche del primo pregio, conservando, dopo l'indebolimento della mente, la smania del parlare.

§. 53. Agrippina intanto, tenace dell'ira ed anche fisicamente ammalata, venendo Cesare a visitarla, dopo un lungo e sileuzioso pianto dà principio ai rimproveri ed alle preghiere: porgesse egli soccorso alla sua .vedovanza, le desse un marito; esser ella d'una gioventi capace tuttavia di prole, nè trovarsi per l'onesta gente altro sollievo, che il matrimonio: essere in Roma....(15) sarchbero riputati degni d'accoglier la moglie di Germanico insiem co'suoi fi-

men-, suscipere sordes. Frustra Pulchram praescribi, cui sola exitii causa sit, quod Agrippinam stulte prorsus ad cultum delegerit, oblita Sosiae ob eadem adflictae. Audita haec raram oceulti pectoris vocem elicuere, correptamque Graeco versu [admonuit , ideo laedi , quia non regnarct. Pulchra, et Furnius damnantur. Afer, primoribus oratorum additus, divulgato ingenio, et secuta adseveratione Caesaris, qua suo jure (14) disertum eum appellavit : mox capessendis accusationibus, aut reos tutando, prosperiore eloquentiae quam morum fama fuit: nisi quod aetas extrema multum etiam eloquentiae dempsit, dum fessa mente retinet silentii impatientiam.

§. 53. At Agrippina, pervicax irae, et morbo corporis implicata, quum viseret eam Caesar, profusis diu ac per silentium lacrymis, mox invidiam et preces orditur: subveniret solitudini, daret maritum: habilem adhuc javentam sibi; neque aliud probis, quam ex matrimonio solatium: csse in civitate.... (15) Germanici conjugem ac liheros ejus recipere dignarentur. Sed Caesar, non ignarus quantum ex republica peteretur; ne tamen offensionis aut metus manifestum, foret, sine responso, quamquam instantem, reliquit. Id ego, a scriptoribus annatium non traditum, reperi in commentariis Agrippinae filiae: quae Nerouis principis mater, vitam suam et casus suorum posteris memoravit (a).

§ 54. Ceterum Sejanus moerentem et improvidam altius perculit, immissis qui per speciem amicitiae monerent, paralum ei vonenum, vitandas soceri epulas. Atque illa, simulationum nescia, quum propter discumberet, non vultu aut sermone flecti, nullos attingere cibos; donce advertit Tiberius, forte, an quia audiverat: idque

<sup>(</sup>a) Neronem paulo ante principem pedibus genitum parens ejus scribit. Plin. L. v11,

gliuoli. Ma non ignorando Cesare quant' si fatta richiesta interessasse il ben publico (a); perche però non desse segno di risentimento, o di paura, lasciolla senza risposta, benche glicne facesse ella gran premura. Questo avvenimento, non racconto dagli Annalisti, io l'ò rinvenuto ne' Comentari di Agrippina, la sua figliuola (b), la quale, essendo madre di Nerone Imperadore, tramandò alla posterità la sua vita, e le sue vicende.

§. 54. Del restante Sejano porto una ferita anche più profonda a quell'afflitta, e malaccorta, inviandole sottomano persone, le quali in sembiante d'amiciaia l'avvertissero, che erasele apparecchiato il veleno, e che doveva ella evitare di mangiar dat suocero. Ella dunque che non sapea fingere, essendogli vicino a tavola non glisi rivolse mai nè collo sguardo, nè colle parole, e non toccò ciho veruno, fintantochè Tiberio non avvertillo, fosse per caso, fosse per motto di qualcuno: e per chiarirsene

<sup>(</sup>a) Rendendo assai potente chi togliesse in moglie una donna di così gran qualità.

<sup>(</sup>b) Cioè di Agrippina e di Germanico. V. lo stemma de Cesari nel L. z.

maggiormente, lodando alcune frutta imhandite, le porse di sua mano alla nuora: ciò servi ad accrescere i sospetti d'Agrippina, che senza assaggiarle le diede a'scrvi: ne perciò le indirizzò Tiberio nua prrola, ma rivolgendosi alla madre (a) che meraviglia, disse, se ò preso qualche violenta determinazione verso d'una, che mi fa l'imputazione d'avvelenatore? Di qui nacque la voce sparsa, che le si ordiva la morte: e per non aver l'imperadore il coraggio di farlo palesamente, andarsi in cerca d'un modo, che rimanesse occulto.

§. 55. Ma Cesare per divertir tai voci, cominciò a frequentare il Senato, e diè per più giorni udienza agli ambasciatori dell'Asia, che non sapean risolversi intorno alla scelta della città, in cui innalzar gli si dovesse il Tempio. Undici crano le città, che gareggiavano, uguali nell'ambizione, disugnali nelle forze: nè adducevan titoli di gran lunga diversi l' uno dell'altro, antichità d' origine, e d' attaccamental popolo Romano nel corso delle guerre di Perseo, di Aristonico, e di altri Re.

<sup>(</sup>a) Cioè, Livia.

quo acrius experiretur, poma ut erant adposita laudans, nurui sua manu tradidit.
Aucta ex eo suspicio Agrippinae, et intocla
ore, servis tramisit: nec tamen Tiberii vox
coram secuta, sed obversus ad matrem, non
mirum, ait, si quid severins in eam statuisset, a qua veneficii insimularetur. Inde
rumor, parari exitium; neque id imperatorem palam audere, secretum ad perpetrandum quaeri.

§. 55. Sed Caesar, quo famam averteret, adesse frequens senatui, legatosque Asiae, ambigentes quanam in civitate templum statueretur (a), plures per dies audivit. Uudecim urbes certabant, pari ambitione, viribus diversae: neque multum distantia inter se memorabant, de vetustate generis, studio in populum Romanum, per bella Persi et Aristonici aliorumque regum.

<sup>(</sup>a) Ob quam ultionem ( Lucilii Capitonis +, et quia priore anno in C. Silanum vindicatum erat, decrevere Asiae urbes templum Tiberio matrique ejus, ac Sunatui V. §. 15.

Ferum Hypaepeni, Trallianique, Laodicenis ac Magnetibus simul, tramissi, ut parum validi. Ne Ilienses quidem, quum parentem urbis Romae Trojam referrent . nisi antiquitatis gloria pollebant: paulum addubitatum, quod Halicarnassii mille et ducentos per annos nullo motu terrae nutavisse sedes suas, vivoque in saxo fundamenta templi adseveraverant. Pergamenos ( eo ipso nitchantur ) aede Augusto ibi sita, satis adeptos creditum. Ephesii, Milesiique, hi Apollinis, illi Dianae caerimonia occupavisse civitates visi. Ita Sardianos inter, Smyrnaeosque deliberatum. Sardiani decretum Etruriae recitavere, ut consanguinei: nam Tyrrhenum Lydumque, Alve rcge genitos, ob multitudinem divisisse gentem: Lydum patriis in terris resedisse; Tyrrheno datum, novas ut conderet sedes (a); et ducum e nominibus indita vo-

<sup>(</sup>a) Lydos ex Asia transvenas in Etruria consedisse, Timacus refert, dune Tyrrheno, qui fratri successerat regni contentione. Tertal. de Spect. L. V.

Però degl' Ipepeni (a) e Tralliani non si tenne verun conto come anche de' Laodiceni e Magnesi, per esser poco valide le loro ragioni. Neppur gl' Iliesi distinguevansi per altra gloria, che per quella dell'antichità, vantando Troja per madre di Roma. Qualche leggicro dubbio nacque intorno agli Alicarnassi (b), per non essere stato il lor paese nello spazio di mille dugent'anni scosso da verun tremuoto, e per aver eglino assicurato, che gitterebbono in sasso vivo i fondamenti del Tempio. Esistendo presso i Pergameni un tempio d'Augusto ( ch' era la ragio ne stessa cui appoggiavansi ) parve che ottenuto avvessero abbastauza. Gli Efesj ei Milesj sembrarono. di tener occupate le lor popolazioni nelle cerimonie questi di Apollo, queglino d: Diana. In questa guisa il giudizio batte frai

(a) Piccola città di Lidia, Tralli poi è Città della stessa Lidia, o Caria, sotto il nome cra di Chora. I Laodiceni ei Magnesi sono i primi gli abitanti di Ladik, ei secondi, di Magnisa.

(b) Bodroun vicine al golfo di Stanco nella Doride. Or essendo frequenti i tremuoti neil' Asia minore, come ne recconta Strabone, e lo stesso Tacito nel 2.º degli An. 47, gli Alicarnassi pareau come sotto uda particolar protezione degli Dei.

i Sardiani, e gli Smirnesi. I Sardiani recitarono un decreto d' Etruria, come lor consanguinei, giacché Tirreno e Lido, figl; entrambi del re Ati (a), eransi diviso per la soverchia popolazione il paese, rimanendo Lido in patria, e data a Tirreno la facoltà di fabricarsi nuova sede. E da quello de'loro capi fu imposto il nome a coloro in Asia (b), ed a costoro in Italia (c): l'opulcaza de' Lidi ebbe ancora un incremento per la colonia mandata in Grecia, che poco dopo chhe il nome da Pelope (d). Faceano nel tempo medesimo menzione delle lettere degl' Imperadori, de' Trattati d'alleanza con noi in tempo della guerra de'Macedoni, non che della ricchezza de'loro fiumi, e della dolcezza del clima, e della fertilità de' terreni in vicinanza.

§. 56. Peraltro gli Smirnesi, dopo d'aver riandata la loro antichità, che traessero l'origine da Tantalo, figlio di Giove,

<sup>(</sup>a) Ed Ati figlio d' Ercole ed Onfale.

<sup>(</sup>b) Di Lidj.

<sup>(</sup>c) Di Tirreni.

<sup>(</sup>d) Il Peleponneso, ora Morea.

<sup>(</sup>c) Il Pattolo p. e., che dicevasi aver le arene d'oro spezialmente da che vi si lavò Mida.

cabula, illis per Asiam, his in Italia: auctamque adhuc Lydorum opulentiam, missis in Graeciam populis, cui mox a Pelope nomcu: simul litteras imperatorum, et icta nobiscum foedera bello Macedonum, ubertatemque fluminum suorum, temperiem coeli, ac dites circum terras memorubant.

§. 56. At Smyrnaei, repetita vetustate, seu Tantalus Jove ortus illos, sive The-

seus divina et ipse stirpe, sive una Amazonum condidisset, transcendere ad ea, quis maxime fidebant in populum Romanum officiis, missa navali copia, non modo externa ad bella, sed quae in Italia tolerabantur: seque primos templum urbis Romae statuisse, M.Porcio consule; magnis quidem jam populi Romani rebus; nondum tamen ad summum clatis, stante adhuc Punica urbe, et validis per Asiam regibus. Simul L. Sullam testem adferebant gravissimo in discrimine exercitus, ob-asperitatem hiemis, et penuriam vestis, quum id Smyrnam in concionem nuntiatum foret, omnes, qui adstabant, detraxisse corpori tegmina, nostrisque legionibus misisse. Ita rogati sententiam patres, Smyrnaeos praetulere: censuitque Vibius Marsus , ut M. Lepido , cui ea provincia obvenerat, super numerum legaretur, qui templi curam susciperet : et quia Lepidus ipse deligere per modestiam abnuebat, Valerius Naso e praetoriis sorte missus est.

e da Teseo, di stirpe anch'egli divina, o da una delle Amazzoni, passarono ai servigi prestati al popolo Romano, ne' quali più che in qualunque altra cosa essi fidavano, avendogli spedite delle flotte non solo nelle guerre esterne, ma in quelle, che sosteneansi in Italia; ed essendo essi stati i primi ad ergere un tempio alla città di Roma sotto il consolato di M. Porcio, quando il popolo Romano era grande sì, ma non in questo colmo, stando tuttavia in piè Cartagine, ed essendovi per l' Asia Rè possenti. Adduceano nel tempo stesso la testimonianza di L. Sulla, che in un pericolo gravissimo dell'escreito per la crudezza del verno e la pénuria de vestimenti, essendo ciò venuto a notizia. degli Smirnesi in consiglio, gli astanti tutti spogliaronsi delle loro vesti, e le inviarono alle nostre legioni. Richiesti dunque del parere i Senatori, preferirono gli Smirnesi , anzi Vibio Marso fu d'avviso, che a M. Lepido, eui era toccata in sorte quella Provincia, si desse straordinariamente l'incarico di prender cura della costruzion di quel tempio: e siccome Lepido ricusato ne ayea la scelta per modestia, vi fu inviato Valerio Nasone, traendolo a sorte fra i già stati Pretori.

§. 57. In questo mezzo avvenne, che Cesare dopo aver molto ruminata e differita più volte questa sua deliberazione, portossi finalmente nella Campania sotto pretesto di dedicare un tempio a Giove in Capua, ed uno ad Augusto in Nola, ma risoluto di viversi fuor di Roma. Il motivo d'appartarsi benchè sulle tracce di molti Scrittori sia stato da me attribuito agli artifizi di Sejano, siccome però anche dopo l'uccisione di lui continuò per sei auni nel ritiro medesimo, mi sento talvolta spinto a dubitare se riferir piuttosto si debba a lui medesimo per desiderio d'occultar nel sito quella crudeltà e dissolutezza, che palesava co fatti. Ebbeyi di coloro , che credettero, aver egli in vecchiaja avuto vergogna anche della sua corporatura, giacche era alto, gracilissimo e chinato, calvo nella sommità del capo, pieno il viso di chiazze, e come intarsiato di piastrelli: e nella solitudine di Rodi erasi avvezzato a sfuggir le raunanze, e fare un mistero de suoi pi aceri. V' è chi racconta esser egli stato come cacciato, dal non potere più tollerar

§. 57. Inter quae, diu meditato, prolat oque saepius consilio, tandem Caesar iit Campaniam, specie dedicandi templa apud Capuam Jovi, apud Nolam Augusto, sed certus procul urbe degere. Causam abscessus, quanquam secutus plurimos auctorum ad Sejani artes retuli (a); quia tamen, caede ejus patrata, sex postea annos pari secreto conjunxit, plerumque permoveor, num ad ipsum referri verius sit, saevitiam ac libidinem, quum factis promeret, locis occultantem. Erant qui crederent, in senectute quoque habitum pudori fuisse: quippe illi praegracilis et incurva proceritas, nudus capillo vertex, ulcerosa facies, ac plerumque medicaminibus interstincta (b): et Rhodi secreto, vitare coetus, recondere voluptates

<sup>(</sup>a) Vid. c. 41.

<sup>(</sup>b) Tiberius, gravis vultu, et truculentus aspectu... cicatrices a tergo infinitae, ulcerationes quaedam ac maculae, plagae graves acribices, lepra quaedam et lichene ex intemperantia, inustae. Julian. in Caes. p. 309.

insuerat. Traditur etiam matris impotentia extrusum, quam dominationis sociam adspernabatur, neque depellere poterat, quum dominationem ipsam donum ejus accepisset. Nam dubitaverat Augustus Germanicum sororis nepotem, et cunctis laudatum, rei Ro manae imponere: sed precibus uxoris evictus, Tiberio Germanicum, sibi Tiberium adscivit : idque Augusta exprobrabat, reposcebat. §. 58. Profectio arcto comitatu fuit: unus senator consulatu functus, Cocceius Nerva, cui legum peritia; eques Romanus, praeter Sejanum, ex inlustribus Curtius Atticus: ceteri liberalibus studiis praediti , ferme Graeci, quorum sermonibus levaretur. Ferebant periti coelestium, iis motibus siderum excessisse Roma Tiberium, ut reditus illi negaretur: unde exitii causa multis fuit, properum finem vitae conjectantibus, vulgantibusque: neque enim tam incredibilem casum providebant, ut undecim per annos libens. patria careret. Mox patuit breve conla madre, che non soffriva a compagna nel dominare, ne avea coraggio d'escluderla, essendo questo un dono, che ricevuto avea dalle mani di lei. Imperocche Augusto esitato avea se dar dovesse l'impero di Roma a Germanico, nipote di sua sorella e caro a tutti; ma vinto dalle preghiere della moglie, Tiberio: e questo è ciò, che Augusto gli rinfacciava, e ue chiedea ricompensa.

C. 58. Partissi con poca Corte: de' Senatori l'unico fu Coccejo Nerva, stato già Consolo, gran giureconsulto; de' cavalieri Romani di prima qualità, oltre Sejano, fu Curzio Attico; tutto il restante era gente di lettere, per lo più Greci, ond'esser sollevato da' lor ragionamenti. I conoscitori d'Astrologia diceano, che partitosi era di Roma Tiberio in movimento tale di costellazioni, da essergli sempre conteso di ritornarvi; ond'ebbe origine la rovina di molti, che ne conghietturavano l'imminente sua morte, e la divolgavano; e per verità non potean mai prevedere un caso incredibile che egli per undici anni volontariamente della patria si privasse. Non andò guari, che scoprissi quanto l'arte sia

al contatto coll'errore, e quanto il vero si nascondesse sotto l'oscurità delle parole. Perocchè il non esser egli per ritornare a Roma, non diceasi a caso: l'ignoranza cadea sul resto, essendo egli arrivato sin alla decrepitezza stando ne' vicini luoghi di campagna o di mare, e spesso in sulle mura di Roma.

§. 59. Il pericolo intanto, che corse tai dicerie, e diegli materia da fidarsi maggiormente nell'amicizia e nella costanza di Sejano. Trovavansi a tavola in una villa, detta Spelonca (a) tra 'l mare Amuclano (b), ei monti Fondani (c), in una grotta naturale, la cui bocca franando in un tratto, coprì alcuni serventi; quindi dunque lo spavento di tutti e la fuga de'commen-sali. Il solo Sejano colle ginocchia, col capo, e colle mani ritto sulla persona di

<sup>(</sup>a) Ora Sperlongs.

<sup>(</sup>b) Golfo di Gaeta.

<sup>(</sup>c) Le montagne di Fondi.

finium artis et fulsi; veraque quam obscuris tegerentur: nam in urbem non regressurum, haud forte dictum: ceterorum nescii egere, quum propinquo rure, aut littore, et saepe moenia urbis adsidens, extremam senectam compleverit.

§. 59. Ac forte illis diebus oblatum Caesari anceps periculum auxit vana rumoris, praebuitque ipse materiem, cur amicitiae constantiaeque Sejani magis fideret. Vescebuntur in villa, cui vocabulum Speluncae, mare Amuclanum inter Fundanosque montes, nativo in specu: ejus os, lapsis repente saxis, obruit quosdam ministros: hinc metus in omnes, et fuga eorum, qui convivium celebrabant. Sejanus genu, vultuque, et manibus super Caesarem suspensus, opposuit sese incidentibus: atque habitu talà

repertus est a militibus, qui subsidio venerant. Major ex eo; et quamquam exitiosa suaderet, ut non sui anxius (a), cum fide audiebatur. Adsimulabatque judicis partes adversus Germanici stirnem , subditis qui accusatorum nomina sustinerent, maximeque insectarentur Neronem , proximum successioni, et quamquam modesta juventa, plerumque tamen quid in praesentiarum conducerct oblitum; dum a libertis et' clientibus, apiscendae potentiae properis, exstimulatur, ut erectum et fidentem animi ostenderet : velle id populum Romanum : cupere exercitus : neque ausurum contra Sejanum, qui nunc patientiam senis, et segnitiam juvenis juxta insultet.

## S. 60. Haec atque talia audienti, nihil

<sup>(</sup>a) Manebat suspicionum et credendi temeritas, quam Sejanus augere etiam in urbe suetus, acrina turbabat, non jam eccultis in Agrippinam et Neronem insidiis. Vid. infr. § 67.

Cesare (a), fecegli di sè riparo alle ruine: ed in quest' atto fu ritrovato dalle truppe, che corse erano in ajuto. Ingrandinne egli; ed alle sue insinuazioni, per quanto perniziose, prestavasi fede, come di persona di se stessa non curante. Rappresentava ancora la parte di Giudice contro la stirpe di Germanico, inviando sottomano chi rappresentasse quella d'accusatore, e prendesse spezialmente di mira Nerone, ch'era il più prossimo a succedere, e tuttochè giovane modesto, spesso però dimenticava ciocchè era utile nelle circostanze : nel mentre che i liberti e i partigiani, che non vedevan l'ora di divenir potenti, mettevanlo su, perchè mostrasse coraggio, e fermezza d'animo: questa esser la volontà del popolo Romano, questo il desiderio dell'esercito; nè avrebbe l'arditezza d'opporsi Sejano, che andava ora insultando del pari e la pazienza del vecchio, e la dappocaggine del giovane (b).

S. 60. In sentir queste ed altre consimili cose non concepiva egli cattivi progetti,

<sup>(</sup>a) Bisogna risovvenirsi che Tiberio era a tavola; e quindi disteso sul letto.

<sup>(</sup>b) Cioè di Tiberio, e di Nerone.

uscivangli però di quando in quando parole ardite, e mal pesate, che dagl'invigilatori postigli a' fianchi riportate ed esagerate, ne dato a Nerone campo da giustificarsi, porgevano ancoca origine a diversi generi d'imbarazzo, Chi evitava d'incontrarsi con lui; chi rendutogli il saluto, voltava subito faccia: molti tagliavano i ragionamenti, nel mentre che i partigiani di Sejano arrestavansi per l'opposto a guardare e rider sul viso. Daltronde Tiberio con cera arcigna, o simulatamente allegra, facca delitto a quel giovane se parlaya, delitto se tacea : e la notte stessa non era per lui sicura, palesandone le vegghie, i sogni, e i sospiri la moglie alla madre Livia, e costei a Sciano; che trasse al suo partito anche Druso, il fratello di Nerone: ponendogli innanzi gli occhi che suo sarebbe il primato, scacciandone il più auziano, e ridotto già in mal termine. Il natural feroce di Druso, oltre alla cupidità di regnare, e la malintelligenza solita fra fratelli, irritato veniva dall' invidia, per esser Nerone il diletto di Agrippina. Nè creder però che Sejano favorisse Druso in modo, da non gittare anche per lui i semi di fuquidem pravae cogitationis; sed interdum voces procedebant contumaces, et inconsultae, quas adpositi custodes exceptas auctasque quum deserrent, neque Neroni desendere daretur, diversae iusuper sollicitudinum formae oriebantur. Nam alius occursum ejus vitare: quidam salutatione reddita statim averti: plecique inceptum sermonem abrumpere, insistentibus contra inridentibusque, qui Sejano fautores aderant. Enimvero Tiberius torvus, aut falsum renidens vultu, scu loqueretur, seu taceret juvenis, crimen ex silentio, ex voce: ne nox quidem secura, quum uxor vigilias, somnos, suspiria matri Liviae, atque illa Sejano patefaceret: qui fratrem quoque Neronis Drusum traxit in partes, spe objecta principis loci, si priorem aetate et jam labefactum demovisset. Atrox Drusi ingenium, super cupidinem potentiae, et solita fratribus odia, accendebatur invidia, quod mater Agrippina promptior Neroni erat: neque tamen Sejanus ita Drusum fowchat, ut non in eum quoque semina futuri exitii meditaretur; gnarus praeferocem, et insidiis magis opportunum.

§.6). Fine anui excessere insignes viri, Asinius Agrippa, claris majoribus quam vetustis, vitaque non degener; et Q. Hiterius, familiu senatoria, eloquentiae, quoad vixit, celebratae: monumentu ingenii ejus haud perinde retinentur. Scilicet impetu magis, quam cura vigebat: utque aliorum meditatio et labor in posterum valescit, sic Haterii canorum illud et profluens, cum ipso simul extinctum est.

§. 62. M. Licinio, L. Calpurnio Goss., ingentium bellorum cladem aequavit malum improvisum: ejus initium simul et finis exstitit. Num coepto apud Fidenas amphitheatro, Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret, netura ruina: sapendolo già d'un carattere violento, e più esposto alle insidie.

- §. 61. Su lo spirar dell' anno cessarono di vivere due insigni personaggi, Asinio Agrippa d'antenati famosi più, che antichi, e da' quali non avea egli tralignato; e Q. Aterio di famiglia Senatoria, e d'una eloquenza, comunendata finchè visse: i monumenti del suo ingegno non lo sono altrettanto. E per verità egli fioriva più per estro, che per diligenza: e siccome la ricercatezza e'l travaglio di tanti altri cresce di credito col tempo, così quella sua senorità e quel suo fiume si estinsero con esso lui.
- §. 62. Sotto il consolato di M. Liciuio e L. Calpurnio una repentina disavventura giunse a pareggiare la strage di gnerre strepitose: ebbe essa in un punto stesso principio e fine. Imperocchè intrapresa avendo a Fidene (a) un certo Atilio di famiglia libertina la costruzione d'un anfitetaro per lo spettacolo de gladiatori, nè appoggiollo di sotto a'solidi fondamenti,

<sup>(</sup>a) Castello Giubileo nella Sabina.

ne vi soprappose ben incatenata la macchina di legno, come quegli che fu indotto a tal opera non per sovrabbondanza di danaro, nè per vanità provinciale, ma inteso al vil guadagno. Tutti coloro, che amano tai cose, tenuti sotto l'impero di Tiberio lontani d'ogni sorta di divertimento, vi si affoliarono, di qualunque sesso o età si fossero, tanto maggiormente per la vicinanza del luego, onde maggiore divenne il flagello, nel piombare che fece internamente, o spaudersi nelle parti esteriori la macchina pria ben calcata, indi rovinata: cosi immensa fu la moltitudine degli spettatori, o de circostanti, che restò precipitata e sepolta. Del rimanente que' che rimascro colpiti a morte sul bel principio della strage evitarono, per quanto in tai casi si può, lo strazio. I più degni di compassione eran gli storpiati e non usciti ancor di vita, i quali di giorno co' propri occhi, e di notte riconosceano dagli urli e da pianti le lor mogli e figliuoli. Ed ecco che richiamati gli altri dalla voce sparsa, questi compiange il fratello, quegli l'amico, un altro i genitori: anzi que' medesimi che per cagioni diverse sapeano l'assenza de'lor ami-

que fundamenta per solidum subdidit, neque firmis nexibus ligneam compagem superstruxit: ut qui non abundantia pecuniae, nec municipali ambitione, sed in sordida mercede id negotium quaesivisset. Adfluxere avidi talium, imperitante Tiberio procul voluptatibus habiti, virile ac muliebre secus, omnis aetas, ob propinquitatem loci effusius : unde gravior pestis fuit , conferta mole, dein convulsa; dum ruit intus, aut in exteriora effunditur : immensamque vim mortalium, spectaculo intentos, aut qui circum adstabant, praeceps truhit, atque operit. Et illi quidem quos principium stragis in mortem adflixerat, ut tali sorte, cruciatum effugere. Miserandi magis, quos, abrupta parte corporis, nondum vita deseruerat; qui per diem visu, per noctem ululatibus et gemitu, conjuges aut liberos noscebant. Jam ceteri fama exciti, hic fratrem, propinguum ille, alius parentes lamentari: etiam quorum diversa de causa amici aut necessarii aberant, pavere tamen: neque dum comperto, quos illa vis perculisset, latior ex incerto metus.

§. 63. Ut coepere dimoveri obruta; concursus ad exanimos, complectentium, osculantium: et saepe certamen, si confusior facies, et par forma aut aetas, errorem adgnoscentibus fecerat. Quinquaginta hominum millia eo casu debilitata vel obtrita sunt. Cautumque in posterum senatusconsulto, ne quis gladiatorium munus ederet, cui minor quadringentorum millium res: neve amphitheatrum imponeretur, nisi solo firmitatis spectatae. Atilius in exilium actus est. Ceterum sub recentem cladem patuere procerum domus, fomenta, et medici passim praebiti : fuitque urbs per illos dies , quamquam moesta facie, veterum institutis similis, qui magna post praelia saucios largitionr, et cura sustentabant (a).

 (a) Saucios milites curandos dividit Patribus. Fabiis plurimi dati : nec alibi majore cura habiti. Liv.
 \* L. 11. ci o parenti, palpitavano tuttavia: e finchè non si venne in chiaro di chi rimasto fosse vittima di quel flagello, rendeasi dull'incertezza più esteso il timore.

6. 63. Al primo rimuoversi delle rovine s' affollan tutti ad abbracciare e baciar gli estinti, e nascono soesso de' contrasti se una fisonomia alquanto guasta, e se l'ugnaglianza d'età o fattezze errar facea chi veniva a riconoscerli. Cinquantamila furon le persone, rimaste per tal disavventura storpiate, o schiacciate; quiudi con un Senatusconsulto fu proibito in avvenire il darsi siffatti spettacoli da chi avesse meno di quattrocentomila sesterzi (a), e l'innalzarsi anfiteatro su d'un suolo, che non fosse di conosciuta solidità. Atilio fu esiliato, Del restante aprironsi subito dopo la strage le case de Grandi, e somministraronsi a tutti in quà e in là medicine e medici, e nel corso di que'giorni Roma, benchè sotto l'aspetto di mestizia, sembrò quella de' tempi de' nostri padri, che costumavano di provvedere dopo le sanguinose giornate a' feriti con tutta la splendidezza e la cura.

<sup>(</sup>a) Di rendita annuale.

S. 61. Non erasi di questa stroge estinta ancor la memoria, quando un violento incendio mise Roma sossopra oltre all'usato, ridotto in fiamme il monte Celio. Esser questo, diceasi da per tutto, un anno micidiale, ed esser per mala ventura caduto al Principe nell'animo di andarsene lontano, incolpandolo, com'è costume del volgo, de' casi di fortuna, se rimediato egli non vi avesse col somministrar danaro a misura del danno. Quindi furongli rendute grazie in Senato da' più principali: e venne in gran credito del popolo per aver senza ostentazione, o preghiere di parenti sollevato con delle liberalità fin anche le persone sconosciute, e mandate volontariamente a chiamare. Vi fu anche parere, che il monte Celio si denominasse per l'avvenire Augusto perchè mentre ogni cosa ardeva intorno interno, la sola immagine di Tiberio in casa del Senatore Giunio non ne fu tocca. Esser ciò in altri tempi avvenuto a ClaudiaQuinta(16),ed avere i nostri antichi consagrata nel tempio della madre degl'Iddii la statua di lei, rimasa per ben due volte illesa dal fuoco: santi essere i Claudi e cari agli Dei; e doversi render sagro un luogo,

6. 64. Nondum ea clades exoleverat, quum ignis violentia urbem ultra solitum adfecit, deusto monte Coelio: feralemque annum ferebant, et ominibus adversis susceptum principi consilium absentiae, qui mos vulgo, fortuita ad culpam trahentes; ni Caesar obviam isset, tribuendo pecunias ex modo detrimenti. Actaeque ei grates, apud senatum ab inlustribus, famaque apud populum, quia sine ambitione, aut proximorum precibus, ignotos etiam, et ultro aocitos, munificentia juverat. Adduntur sententiae, ut mons Coelius in posterum Augustus appellaretur : quando cunctis circum flagrantibus, sola Tiberii effigies, sita in domo Junii senatoris, inviolata mansisset. Evenisse id olim Claudiae Quintae (16), ejusque statuam vim ignium bis elapsam, majores apud aedem Matris deûm consecravisse, sanctos acceptosque numinibus Claudios, et augendam caerimoniam loco, in quo tantum in principem honorem dii estenderint.

S. 65. Haud fuerit absurdum tradere, montem cum antiquitus Querquetulanum cognomento fuisse, quod talis silvae frequens, fecundusque erat: mor Coclium appellitatum a Cocle Vibenna (a), qui dur gentis Etruscae, quum auxilium ad bella ductavisset, sedem cam acceperat a Turquinio Prisco, seu quis alins regum dedit (b): nam scriptores in eo dissentiunt: ectera non ambigua sunt, magnas eas copias per plana etiam ac foro propinqua habitavisse, unde Tuscum vicum e vocabulo advenarum dictum

§. 66. Sed ut studia procerum, et largitio principis adversum casum solatium tu-

(2) Geelius mens a Goelio Vibenna Tusco, duce nobili, qui com sua manu dicitur Romulo venisse auxilio contra Sabinum regem. Var. de Ling. Lotin. 17, p. 14.

(b) Servius Tullius, si Tuscos sequimor; Coelii quoadam Vivennae sodalis fidelissimus, Iabul, Claud. in cui manifestato avessero i Numi tauto riguardo verso del Principe.

§. 65. Non sarà fuor di luogo il riferire, che quel monte chiamavasi anticamente quercetulano; perchè pieno e fertile di una tal pianta: indi fu detto Celio da Cele Vibenna capitano degli Etrusci, che venuto alla testa di truppe ausiliarie, ottenuto avea quel sito da Tarquinio Prisco o da altro Re, poiché in questo solo discordano gli Scrittori: il rimanente è fuor d'ogni incertezza, come l'essersi quelle numerose truppe stanziate anche nel piano, ed in vicinanza del Foro, donde quel borgo dal nome di ta' forestieri fu detto Toscano.

§. 66. Ma nel modo stesso, che le lunefiche cure de Grandi, e la liberalità del Principe apportato aveano conforto a tante dissavventura; così il flagello de delatori divenendo ogni giorno più esteso e più infesto incrudeliva senza respiro: ed era stato Varo Quintilio, doviziose e parente di Cesare, attaccato da Domizio Afro, accusatore della madre di lui Claudia Pulcra:
non faceudo stupore a nissuno, che un uomo, stato per lungo tempo nell' indigenza, e che avea malamente usato delle ricompense dianzi ottenute, si accingesse a
nuovi delitti. Ciocchè recava meraviglia si
era che avesse un C. Dolabella per complite, mentre personaggio qual egli cra di
chiara nascita, e parente di Varo, andava
in si fatto modo rovinando la propria nobiltà, e'l proprio sangue, Si oppose peraltro il Senato, e stimè doversi attendere
la venuta di Cesare, ch'era per qualche
tempo l'unico vifugio nella urgenza de'mali.

§. 67. Cesare intanto dedicati ch'ebbe alcuni templi nella Campania, non contento d'aver bandito, che niuno venisse a turbargli la sua quiete, e di aver disposte le guardie per impedire che que' borghigiani accorressero da lui, venutigli imfastidio municipj e colonie, e tntto ciò, ch' è in terra ferma, rinserrossi nell' isola di Capri, divisa dal capo di Sorrento da

lerant; ita accusatorum major in dies et infestior vis sine levamento grassabatur: corripueratque Varum Quinctilium divitem, et Caesari propinquum, Domitius Afer, Claudiae Pulchrae (a), matris ejus, condemnator; nullo mirante, quod diu egens, et parto nuper praemio male usus, plura ad flagitia accingeretur. Publium Dolabellam socium delationis exstitisse, miraculo erat, quia claris majoribus, et Varo connexus, suam ipse nobilitatem, suum sanatus, et opperiendum imperatorem censuit: quod unum urgentium malorum suffugium in tempus erat.

§. 67. At Caesar dedicatis per Campaniam templis, quamquam edicto monuisset, ne quis quietem ejus inrumperet, concursusque oppidanorum disposito milite prohiberentur, perosus tamen municipia, et co-

(a) Claudia Pulchra, sobrina ejus (Agrippinas) postulatur, accusante Demitio Afro. . 52.

tonias, omniaque in contincuti sita, Capreas se in insulam abdidit, trium millium freto ab extremis Surrentini promontorii disjunctam. Solitudinem ejus placuisse maxime crediderim, quonium importuosum circa mare, et vix modicis navigiis pauca subsidia; neque adpulerit quisquam, nisi gnaro custode (a): coeli temperies hieme mitis, objectu montis, quo saeva ventorum arcentur: aestas in Favonium obversa, et aperto circum pelago peramoena: prospectabatque pulcherrimum sinum, antequam Vesuvius mons ardescens faciem loci verteret. Graecos ea tenuisse , Capreasque Telebois habitatas, fama tradit. Sed tum Tiberius duodecim villarum nominibus, et molibus insederat: quanto intentus olim publicas ad curas, tanto occultos in luxus, et ma-

<sup>(</sup>a) Piscatori, qui sibi secrelum agenti (Capreis) grandem mullum inopinanter obtulerat, perficicari eodem pisce faciem jussit Tiberius, territus, quod is a tergo insulae per aspera et devia erepsisset ad so. Syst. in Tiber.

un canale di tre miglia. Crederei, che più d'ogni altra cosa siagli piaciuto quel suo sito solitario, pér avere una marina all'intorno senza po.ti, ed appena .con pochi ricoveri pe' piccoli navigli : oltrechė l'approdarvi senza saputa di chi la guarda riuscirebbe impossibile : l'aria nel verno è dolce per l'opposto monte che la mette a coverto della crudezza de' venti, nella state è deliziosissima pereliè rivolta a ponente con un mare tutto aperto, e colla prospettiva d'un bellissimo golfo priachè l'eruzioni del Vesuvio variasser l'aspetto di quel sito (a). Si racconta, che i Greci occupussero que luoghi, e che Capri fosse abitata da Teleboi. Del resto era allora Tiberio tatto nell' edificare, e dare i nomi a dodici ville (b) : quanto una volta inteso a' publici affari, tanto ora più perdato in tenebrose dissolutezze, ed in un ozio sciagarato. Imperocchè durava tuttavia

<sup>(</sup>a) Nell'an, di Roma 852., dell' F. V. 79. Se pe legga la descrizione nelle lettere di Plinio il Giovane a facilo.

do Alle quali imposé i nomi di dodici deità maggiori, come può indersi da Svelonio, che fa menzione della villa detta di Giove.

la facilità di sospettare e di prestar fede, che da Sejano, avvezzo a fomentarla anche quando egli era in Roma, faceasi servire a por tutto manifestamente in iscompiglio, non già per mezzo d'insidie occultamente tese ad Agrippina e Nerone. A fianco de' quali furon messe delle guardie, che riduceano come iu Giornali le imbasciate, le visite, ed ogni lor fatto palese ed occulto; e subornavansi inoltre le persone, che consigliasser loro a rifuggirsi presso gli eserciti di Germania, o ad abbracciare in piena piazza la statua d' Augusto, e chiamar il popolo el Senato in ajuto. E tai cose, da essi rigettate, apponeans i loro come se le stesser macchinando.

§. 68. Ebbe il consolato di Giunio Silano e Silio Nerva assai brutto principio, essendo stato strascinato iu carcere un illustre cavalier Romano per nome Tizio Sabino, perché stato amico di Germanico: nè per verità tralasciata avea l'antica divozione verso la moglie ei figli di lui, tenendo loro compagnia in casa, e facendo loro corte in publico, l'unico fra tanti aderenti, ed appunto perciò commendato da'buoni, e in odio agli scellerati. Gli si lum etium resolutus. Manebat quippe suspicionum et credendi temeritas, quam Sejanus augere etiam in urbe suctus, acrius turbabat, non jam occultis adversum Agrippinam et Neronem insidiis: quís additus miles, nuntios, introitus, aperta, secreta, velut in annales referebat: ultroque struebantur, qui monerent perfugere ad Germaniae exercitus, vel celeberrimo fori effigiem divi Augusti amplecti: populumque ac senatum auxilio vocare. Eaque spreta ab illis, velut pararent, objiciebantur.

§. 68. Junio Silano, et Silio Nerva Coss. fostum anni principium incessit, tracto in carcerem inlustri equite Romano, Titio Subino, ob amicitiam Germanici: neque enim oniserat conjugem liberosque ejus percolere, sectator domi, comes in publico, post tot clientes unus; eoque apud bonos laudatus, et gravis iniquis. Hunc Latinius Latiaris, Porcius Cato, Petitius Rufus, M. Opsius, praetu-

ra functi, adgrediuntur, cupidine -consulatus; ad quem non nisi per Sejanum aditus: neque Sejani voluntas, nisi scelere quaerebatur. Compositum inter ipsos, ut Latiaris, qui modico usu Sabinum contingebat, strueret dolum, ceteri testes adessent : deinde accusationeni inciperent. Igitur Latiaris jacere fortuitos prinum sermones: mox laudare constantiam, quod non, ut ceteri, florentis domns amicus, adflictam deseruisset: simul honora de Germanico, Agrippinam miserans , disscrebat. Et postquam Sabinus, ut sunt molles in calamitate mortalium animi, effudit lacrymus, junxit questus; audentius jam onerat Sejanum, saevitiam, superbiam, spes ejus: ne in Tiberium quidem convicio abstinet. Iique sermones, tamquam vetita miscuissent, speciem arctae amiciliae facere. Ac jam ultro Sabinus quaercre Latiarem, ventiture domum, dolores suos, quasi ad fidissimum, deferre,

avventarono contro Latinio Laziare, Porcio Rufo, M. Opsio, tutti stati già Pretori, per l'avidità del Consolato, al qual grado non ascendeasi, che per la via di Sejano, ne procacciavasi il voler di costui, che per quella del delitto. Si convenne fra loro, che Laziare, il quale avea con Sabino alquanto di familiarità, ordisse la trama, gli altri ass'stesser da testimoni: indi dessero unitamente principio all'accusa. Comiuciò danque Laziare dal ragionar di varie cose, indi passò ad encomiar la sua costanza, per non aver egli, ad imitazion degli altri, abbandonata una famiglia in istato di decadenza, dopo d'esserne stato l'amico in quello di floridezza: dicea nel tempo stesso moite cose onorevoli di Germanico, compassionando Agrippina. Ed appena le lagrime, siccome sono gli animi umani deboli nelle calamità, piovvero a Sabino, e vi aggiunse delle querele, che con arditezza maggiore comincia a caricar Sejano. la sua gradeltà, alterigia, e predominio, non risparmiando lo stesso Tiberio. E ragionamenti di tal natura, come se comunicate si fosser cose proibite, cominciano a dar loro sembianza d'intrinseca amicizia.

Quindi Sabino già correa egli stesso a cercar di Laziare, ad esser assiduo in sua casa, e depositare ogni suo rammarico nell'animo di lui, come del suo più fido amico.

6. 60. Deliberano allora le mentovate persone come far si, che tai cose fossero da un maggior numero ascoltate, giacchè nel luogo, in cui adunavansi, bisognava conservar l'apparenza d'esser soli; e se si ponessero all'uscio, eravi timore d'esser veduti, di far dello strepito, e di dar qualche sospetto forse già nato. Fra'l tetto e la soffitta tre Senatori, in un nascondiglio non meno turpe di quelche detestabile si fosse l'inganno, appiattansi, e pongon le orecchie ai buchi e le fessure. Laziare frattanto avendo trovato in publico Sabino lo mena in casa, indi in camera per raccontargli fatti di fresco saputi , ed affastella cose passate, che stavan per accadere, le quali er ano assaissime, e nuove paure. Egli ridice il medesimo e più a lungo, come più diffieile è l'astenersi dal raccontar le cose dolorose, cominciato una volta che s'abbia. Indi si tesse sollecitamente l'accusa, e nello scrivere a Cesare fecero eglino stessi il racconto del filo del-

§. 69. Consultant quos memoravi, quonam modo ea plurium auditu acciperentur : nam loco, in quem coibatur, servanda solitudinis facies: et si pone fores adsisterent, metus visus, sonitus, aut forte ortae suspicionis erat. Tectum inter et laquearia, tres senatores, haud minus turpi latebra quam detestanda fraude, sese abstrudunt; foraminibus et rimis aurem admovent. Interea Latiaris repertum in publico Sabinum, velut recens cognita narraturus, domum et in cubiculum trahit; praeteritaque et instantia, quorum affatim copia, ac novos terrores cumulat. Eadem ille, et diutius; quanto moesta, ubi semel prorupere, dissicilius reticentur. Properata inde accusatio, missisque ad Caesarem litteris, ordinem fraudis, suumque ipsi dedecus narravere. Non alias magis anxia et pavens civitas, egens adversum proximos; congressus, colloquia, notae ignotaeque aures vitari: etiam muta atque inanima, tectum et parietes circumspectaban-

S. 70. Sed Caesar sollemnia incipientis anni, Kalendis Januariis, opistola precatus (17); vertit in Sabinum, corruptos quosdam libertorum, et petitum se arguens, ultionemque haud obscure poscebat: nec mora , quin decernectur: et trahebatur dannatus, quantum, oblucta veste, et adstrictis finoibus (a), niti poterat, classitums, Sie inchori annum, has Sejano victimas cadere: quo intendisset oculos, quo verba acciderent, fuga, vastitus: deseri itinera, fora: et quidam regredichantur, ostentabantque se russum,

(a) Carnifex ferox, et abductio capitis. Cicar, pre Rob. Nec continuo strictis fencibus rahiendus ad supplicium veueficus videretur, Vet. Declam. l'inganno, e del proprio vitupero. Finora non fu mai Roma più perplessa e spaventata, ed in necessità di riguardarsi anche dal proprio sangue: evitavansi adunanzo, colloqui, di farsi sentire da persone coat conosciute, che ignoto: fin anche le cose senza lingua e senz'anima, i tetti, la mura andavansi spesso spesso spiando d'interno.

f. 70. Cesare in questo mezzo dopo d' aver nelle Calende di Genusio angurato con una lettera a' Padri un felice principio d'anno (17) si rivolse contro Sabino, e siccome accusavalo d'aver corrotto alcuni Liberti, e preso di mira la propria sua persona, così vedeasi chiaramente che ne domandaya vendetta, ne s'indugio a darne gli ordini : .e'l condannato era già tratto a morte, gridando, per quanto sforzar poteasi un nomo, cui turata crasi la bocca colla veste e strette le fauci, darsi in questa guisa cominciamento all'anno. queste esser le vittime, che immolavansi a Sejano. Dovunque avesse egli fissati gli occhi, o fosse pervenuto il suon delle sue parole, non eravi che fuga e solitudine : rendeansi deserte le vie e le piazze, ed

eravi chi ritornava, e facea mostra di sè nuovamente, tremando dello stesso aver temuto. Imperocchė qual giorno mai potersi sperare esente da pene subitochè in mezzo a'sacrifizj, a' publici voti, nel qual tempo è costume d'astenersi finanche da voci profane, vengono in campo lacci e capestri? Non andar Tiberio imprudentemente ad incontrar tant'odio, essere invece matura indagine e riflessione, perchè non si creda potervi esser cosa, che impedisca a' Magistrati nuovi l'aprir le carceri colla indifferenza medesima, con cui disserransi delubri ed altari. Sopravvennero sue lettere in rendimento di grazie per la punizione di quel nemico della Repubblica, soggiungendo, ch' ei menava la vita in palpiti, che temea le trame di taluni suoi nemici, senza nominarne alcuno, peraltro non cravi chi dubitasse, che prendeasi di mira Nerone ed Agrippina.

§. 71. Se prefisso non mi fossi di riferire ogni avvenimento nell'anno, che gli corrisponde, era impaziente l'animo mi di trascorrere, e raccontare immediatamente la fine, ch'ebbero Latinio, Opsio, e tutti gli altri inventori di quella scelleraid ipsum paventes, quod timuissent. Quem enim diem vacuum paena, ubi inter sacra et vota, quo tempore verbis etiam profanis abstineri mos esset, vinela et laqueus inducantur? Non imprudentem Tiberium tantam invidiam adiisse: quaesitum, meditatumque, ne quid impedire credatur, quominus novi magistratus, quo modo delubra et altaria, sic carcerem recludant. Secutae insuper litterae, grates agentis, quod hominem infensum reipublicae punivissent: adjecto, trepidam sibi vitam, suspectas inimicorum insidias, nullo nominatim compellato: neque tamen dubitabatur in Neronem et Agrippinam intendi.

§. 71. Ni mihi destinatum foret, suum quaeque in annum referre, avebat animus anteire, statimque memorare exitus, quos Latinius, atque Opsius, ceterique flagitii ejus 13 repertores habuere, non modo postquam C. Caesar rerum potitus est, sed incolumi Tiberio: qui scelerum ministros, ut perverti ab aliis nolchat, ita plerumque satiatus, et oblatis in eamdem operam recentibus, veteres et praegraves adflixit: verum has atque alias sontium poenas, in tempore trademus. Tum censuit Asinius Gallus, cujus liberorum Agrippina matertera erat (a), petendum a principe, ut metus suos senatui fateretur, amoverique sineret. Nullam aeque Tiberius, ut rebatur, ex virtutibus suis, quam dissimulationem diligebat: eo aegrius accepit, recludi quae premeret : sed mitigavit Sejanus, non Galli amore, verum ut cunctationes principis aperirentur: gnarus lentum in meditando; ubi prorupisset, tristibus dictis atrocia facta eonjungere. Per idem tempus Julia mortem obiit ,

<sup>(</sup>a) Gallus pridem invisus, tamquam ducta in matrimonium Vipsania, M. Agrippae filia, quae quondam Tiberii uxor fuerat, plusquam civilia agitaret. Aan. L. XII. V. nostrum Stemma Caes.

tezza, non solamente dopo che C. Cesare (a) pervenue all'impero, ma vivente ancor Tiberio, il quale come non voleva, che gl'istrumenti delle sue iniquità fossero tocchi da alcuno , così ristucco per lo più de' medesimi, e presentandosene de' nuovi, abbatteva i vecchi e già venutigli a noja: ma questa ed altre punizioni di scellerati saranno da noi riferite a suo luogo. Fu allora, che Asinio Gallo, de' cui figli era zia Agrippina, pronunziò il suo parere di doversi chicdere a Tiberio, che rivelasse al Senato i propri timori, e gli permettesse il dissiparli. Non avea Tiberio fra le sue virtù ( secondo lui ) una che gli fosse tanto cara, quanto la dissimulazione; appunto perciò sentì con maggior disgusto, il volersi render palese ciocchè egli covava nell'animo suo; ma Sejano il mitigò, non per amore verso di Gallo, bensì perchè si aprisse una volta il varco alle cose trattenute nel cuor del Principe, sapendo purtroppo, che tardo egli era in rifletterci; che se giugnesse a scoppiare una volta, non andrebbero da

<sup>(</sup>a) Caligula.

crude parole disgiunti fatti orribili. In questo stesso tempo cessò di viver Ginlia la nipote, che Augusto condannata avea per adultera, confinandola in Tremeto (a) non lungi dalla costa di Puglia: quivi ella visse venti anni in esilio, sostenuta da Augusta, la quale dopo d'aver rovinato in segreto i snoi figliastri in tempo di lor floridezza, ottentava in publico pietà verso di essi, caduti nella miseria.

§. 7.. Nello stesso anno i Frisj (b), nazione al di là del Reno, cessarono d'essere in pace, per colpa più della nostra ingordigia, che della intolleranza di viver soggetti. Druso imposto avea loro un leggiero tributo, a misura della loro povertà, di cnoja bovine per uso delle truppe, senza dare ad alcuno l'incarico d'esamiuarne grossezza o misura, finchè Olennio, uno de' primipilari, inviato al governo della Frisia, scelse alcune pelli di uri per farsi l'esazione a quel ragguaglio. Una tal cosa, dura a tutte le altre Nazioni ancora, lo

<sup>(</sup>a) Tremiti nel golfo di Venezia in poca distinza dalla Capitanata.

<sup>(</sup>b) Una delle Provincie Unite tral mare, lo Zuider lee, ed Oyerissel.

quam neptem Augustus, convictam adultzrii, damnaverat, projeceratque in insulam Trimetum, haud procul Apulis lijtoribus. Illic viginti annis exsilium toleravit, Augustae ope sustentata: quae florentes privignos quum per occultum subvertisset, misericordiam erga adflictos palam ostentabat.

§. 72. Eodem anno Frisii, transrhemanus populus, pacem exuere, nostra magis
avaritia, quam obsequii impatientes. Tributum iis Drusus jusserat modicum, pro angustia rerum, ut in usus militares conboum penderent: non intenta cujusquam
cura, quae firmitudo, quae mensura; donec Olennius e primipilaribus, regendis
Frisiis impositus, terga urorum (a) delegit,

(a) Uri sunt magnitudine paulo infra elephantos; specie, et colore, et figura tauri, Cass. de Bel. Gil. VI. 28. Contermina Scythiac Germania insignia gignit boum ferorum genera, jubatos bisontes, excellentique et vi et velocitate uros, quibus imperitum valegas bubblorum nomen imponit. Pini. L. VIII. 15. quorum ad formam acciperentur. Il aliis quoque uationibus arduum, apud Germanos disseilius tolerabatur, quis ingentium belluarum seraces sultus, modica domi armentu suut. Ae peino boves ipsos, mox agros, postremo corpora coujugum aut liberorum, servitio tradebaut. Hine ira et questus; et postquam non subveniebat, remedium ex bello cupti, qui tributo aderant milites, et patibulo adsixi. Oleunius insensos suga praevenit, receptus castello, cui nomen Flevum: et haud spernenda illic civium sociorunque manus littora Oceani praesidebat.

§. 73. Quod ubi L. Apronio inferioris Germaniae propraetori cognitum, vezilla legionum e superiore provincia, peditum que et equitum auxiliarium delectos accivni; ac simul utrumque exercitum, Rheno devectum, Frisiis intulit; soluto jam castelli obsidio, et ad sua tutanda digressis robellibus. Igitur proxima aestuaria aggeribus et pontibus, traducendo graviori agmini,

§. 73. La qual cosa pervenne appena a notizia di L. Apronio , Vicepretore della Germania Bassa , che dall'Alta chiamò a sè la cavalleria legionaria (c) , e'l fiore

(4) Questa piccolezza or non si ravvisa ne' buoi di Germania, dond'è nata la diversa interpretazione, rendendosi modica armenta da chi per piccolezza, e da chi per iscarsezza. La cosa evidente si è, che il tumulto nacque dal volersi grandi i cnoi, e non già in maggior numero di quello, che avean finora i Germani sofferto in buona pace.

<sup>(</sup>b) Ingojato, come tanti altri di que'luoghi, dal mare.

<sup>(</sup>c) Vedi la Dilucidazione 100, del L. I.

della infanteria e cavalleria ausiliaria; ed in un punto introdusse così l'uno che l'altro esercito ne Frisi, avendo i ribelli abbandonato già l'assedio di quel castello, ed essendo accorsi alla difesa de' propri luoghi. Le prime lagune dunque furono munite d'argini e ponti per trasporto delle legioni ; e frattanto ritrovato ch'ebbe il guado, ordina che la cavalleria ausiliaria de' Canninefati, e tutta la fauteria Germana, che militava presso di noi, cignesse le spalle de'nemici, che essendo già in ordine di battaglia respingono così la cavalleria ausiliaria, che la legionaria spedita in soccorso. Fu allora che spiccossi un rinforzo prima di tre coorti leggiere, poi di due: indi, posto in mezzo qualche spazio di tempo, fu spedito un corpo di cavalleria ausiliaria, forza sufficiente, se avventata si fosse a un colpo, ma sopraggiugnendo pochi per volta, non rianimavano i già messi in disordine, e venivano essi portati via dallo spavento de' fuggitivi. Il resto delle truppe ausiliarie consegnossi a Cetego Labeone, legato della quinta legione: e questi in veder vacillante lo stato de'suoi, caduto in timore, spedi gente ad implora-

firmat : atque interim, repertis vadis, alam Caninefatem, et quod peditum Germanorum inter nostros merebat, circumgredi terga hostium jubet : qui jam acie compositi pellunt turmas sociales, equitesque legionum subsidio missos. Tum tres leves cohortes, ac rursum duae, dein, tempore interjecto, alarius eques immissus: satis validi, si simul incubuissent: per intervallum adventantes, neque constantiam addiderant turbatis, et pavore fugientium auferebantur. Cethego Labeoni, legato quintae legionis, quod reliquum auxiliorum, tradit: atque ille, dubia suorum re, in anceps tractus, missis nuntiis, vim legionum implorabat. Prorumpunt quintani ante alios, et acri pugna hoste pulso, recipiunt cohortes alusque fessas vulneribus. Neque dux Romanus ultum iit, aut corpora humavit; quamquam multi tribunorum praesectorumque, et insignes conturiones cecidissent. Mox compertum a transfugis, nongentos Romanorum apud lucum,

206

quem Baduhennae vocant, pugna in posterum extracta, confectos: et aliam quadringentorum manum, occupata Cruptoricis, quondam stipendiarii, villa, postquam proditio metuebatur, mutuis ictibus procubuisse.

§.74. Clarum inde inter Germanos Frisium nomen: dissimulante Tiberio damna, ne cui bellum permitteret. Neque senatus in eo cura, an imperii extrema dehonestarentur: pavor internus occupaverat animos, cui remedium adulatione quaerebatur. Ita, quamquam diversis super rebus consulerentur, re il soccorso delle truppe armate alla grave. Allora avanzaronsi prima degli altri tutti i Quintani, e respinti con fiero combattimento i nemici, accolsero tra le loro fila così la fanteria, che la cavalleria, coverta di ferite. Ne il General Romano corse a vendicarsi, o a seppellire i morti, benchè molti ve ne fossero Tribuni, Luogotencuti, e Centurioni di qualità. Seppesi in seguito da' fuggiti, ch' eran rimasti estinti nella selva detta Batuenna (a) novecento Romani, prolungando la pugna fin all'altro di; e che un altro corpo di quattrocento, ritiratosi nella villa di Cruptorice, già nostro soldato, sul timore di tradimento amniazzaronsi l'un l'altro.

§. 74. Divenne famoso fra' Germani il nome de' Frisj; ed intanto dissimulavansi ta' danni da Tiberio, per non commetter l'incarico della guerra a veruno. Ne curavasi il Senato se gli ultimi confini dell'Impero si covrisser d'obbrobrio. Una interna paura invasi avea gli animi, e cercavasi rimediarvi coll' adulazione. Difatti benche consultati fossero i Padri sopra diversi af-

<sup>(</sup>a) Seven Wolden.

fari, pur non decretavano, che altari alla Clemenza, all' Amicizia, e d'intorno statue a Cesare ed a Sejano: e con continue preghiere supplicavanli, che si lasciasser vedere. Essi però non venuero mai fin a Roma, ne alle sue vicinanze: parve loro di fare abbastanza coll'uscir dell'Isola, e mostrarsi sulle porte della Campania : quivi concorrevano Senatori, cavalieri, e la più gran parte della plebe, ansanti tutti per Scjano, con cui era più difficile l'abboccarsi, e quindi procacciavanselo a forza di favori, e di unirsi con lui nella maniera di pensare. Purtroppo era noto che cresciuta eragli baldanza alla vista di quella vile servitù sotto gli orchi di tutti: giacchè in Roma ordinario è il concorso della gente, e rimane, per la grandezza della città, in dubbio cosa si vada ciascuno a fare. Quivi poi giacendo tutti a un modo pe' campi e pe' lidi, di notte e di giorno, soffrivan così le buone che le male grazie de' portieri, finche anche questo venne interdetto, onde ritornavansene a Roma impauriti quelli, ch'egli degnati non avea d'udire e nemmen di vedere; e baldanzosi taluni mal a proposito, sovrastando loro

aram Clementiae, aram Amicitiae, effigiesque circum Caesaris ac Sejani censuere : crebrisque precibus efftagitabant , visendi sui copiam facerent. Non illi tamen in urbem, aut propingua urbi degressi sunt : satis visum, omittere insulam, et in proximo Campaniae adspici : eo venire patres , eques, magna pars plebis , anxii erga Sejanum , cujus durior congressus, atque eo per ambitum, et societate consiliorum parabatur. Satis constabat auctam ei adrogantiam, foedum illud in propatulo servitium spectanti : quippe Romae sucti discursus ; et magnitudine urbis incertum, quod quisque ad negotium pergat : ibi campo aut littore ja centes, nullo discrimine, noctem ac diem, juxta gratiam aut fastus janitorum perpstiebantur: donec idque vetitum, et revenere in urbem trepidi, quos non sermone, non visu dignatus erat : quidam male alacres, quibus infaustae amicitiae gravis exitus imminebat.

§. 75. Ceterum Tiberius neptem Agrippinam, Germanico ortam, quum coram Cn. Domitio tradidisset, in urbe celebrari nuptias jussit. In Domitio, super vetustatem generis, propinquum Caesaribus sanguinem delegerat (a): nam is aviam Octaviam, et per eam Augustum avunculum praeferebat.

<sup>(</sup>a) Domitium decoravit pater, civili bello maris potens... avus pro optimatibus ceciderat: ipse electus, cui Minor Antonia, Octavia genita, in matrimonium dareter. L. IV. 44.

un esito ben infelice di quella infausta amicizia.

§. 75. Del restante avendo Tiberio in sua presenza fatto sposar con Gneo Domicio la propria nipote (a) Agrippina, figlia di Germanico, ordinossi, che in Roma si celebrasser le nozze. Prescelto avea in persona di Domizio, oltre all'antichità della famiglia, l'esser egli parente de' Cesari. Imperocchè vantava Ottavia per avola, e col mezzo di lei, Augusto per zio.

Common Comple

١



## ANNALES

### C. CORNELII TACITI

#### BREVIARIUM

### LIBRI QUINTI.

I. Julia Augusta moritur. II. Ex eo gravior.
Tiberii dominatio, audacior Sejani ambitio. Agrippina et Neroaccusantur. (Ingenti literarum damao perière fere omnia triennii acta:) VII. Everso taudem Sejano, in amicos ejus et liberos advertitur. X. Pseudo-Drusus apud Cycladas visus. XI. Consulum discordia.

Haec triennio gesta.

## ANNALI

### DIC.CORNELIO TACITO

### SOMMARIO

### DEL LIBRO QUINTO.

I. Morte di Giulia. II. Da questa epoea il Regno di Tiberio divien più insopportabile, e l'ambizione di Sejano più sfacciata. Agrippina e Nerone soggiacciono ad un'accusa. (Laguna di circa 3 anni) VII. Rovinato finalmente Sejano, si procede contro i suoi amici, e i suoi figli. X. Un falso Druso apparisce presso le Cicladi. XI. Discordia de' Consoli.

Avvenimenti d'un Triennio

A.U.C. J.C.

DCCLXXXII. 29 Coss. 

C. RUBELLIO GE-MINO,
C. FUPIO GEMI-NO.

DCCLXXXIII. 30 Coss. 

M. Vincio,
C. Cassio Longino.

DCCLXXXIV. 31 Cost. TIBERIO AUGUSTO V.,
L. ÆLIO SEJANO.

Anni di Roma di G.C. Sotto i Consoli

DCCLXXXII. 29 L. RUBELLIO GEMI-NO, C. FUFIO GEMINO.

M V....

DCCLXXXIII. 30 L. CASSIO LONGI-

DCCLXXXIV. 31 TIBERIO AUGUSTO V.., L. ELIO SEJANO.

## DEGLI ANNALI

# DI C. CORNELIO TACITO

DALLA MORTE DI AUGUSTO.

#### LIBRO V.

S. 1. Lesexdo Consoli Rubellio e Fufio, che avevano entrambi il nome di Gemino,
cessò di viver Giulia Augusta, decrepita (a),
e d'una nobiltà specchiatissima così per la
famiglia de Claudj, che per l'adozione
de Livj e de Giulj (b). Ebbe ella prime
nozze e prole con Tiberio Nerone, il quanogiasco in tempo della guerra di Perugia, ritornossene in Roma dopoche fu
conchiusa la pace tra Sesto Pompeo e i
Triunviri. Indi Cesare, preso dalla belleza di lei, la tolse, se suo malgrado non
si sa, al marito con tanta impazienza, che

<sup>(</sup>a) D'ottanta due anni, secondo Plinio, o di ottantasei, secondo Dione.

<sup>(</sup>b) Essa apparteneva ai Claudj, ma suo padre passe per adozione nella famiglia de' Livi, ed essa, parimente per adozione, in quella de' Giulj.

### ANNALIUM

### C. CORNELII TACITI

AB AUGUSTI EXCESSU.

### LIBER V.

S. 1. Rubellio, et Fusio Coss., quorum utrique Geminus cognomentum erat, Julia Augusta mortem obiit, aetate extrema, nobilitatis per Claudiam familiam, et adoptione Liviorum Juliorumque clarissimae. Primum ei matrimonium et liberi sure cum Tiberio Nerone, qui bello Perusino prosugus, paze inter Sex. Pompeium ac Triumviros pacta, in urbem rediit. Exin Caesar, cupidine formae, ausert marito, incertum an invitam, adeo properus, ut, ne spatio quidem ad enitendum dato, penatibus suis gravidam induxerit. Nullam posthae subolem edidit: sed sanguini Au-

gusti per conjunctionem Agrippinae et Germanici adnexa, communes pronepotes habuit. Sanctitate domus priscum ad morem, comis ultra quam antiquis feminis probatum, mater impotens, uxor facilis, et cum artibus mariti, simulatione filii bene composita (a). Funus ejus modicum, testamentum diu inritum fuit. Laudata est pro nostris a C. Caesare pronepote, qui mox rerum potitus est.

§. 2. At Tiberius, quod supremis in matrem officiis defuisset, nihil mutata amoenitate vitae, magnitudinem negotiorum per litteras excusavit: honoresque memoriae ejus ab senatu large decretos, quasi per

(a) Interroganti cuidam Liviam quomodo Augustum ita sibi obsequentem reddidisset, respondit: exquisita pudicitia, omnia ejus mandata lubenter exquendo, nullas ejus res scrutando, lusus ejus venereos non tantum non inaectando, sed penitus dissimulando. Dio 58, p. 622. senza accordarle tempo neppur da partorire, così gravida menolla a casa sua. Non feccé ella in seguito più figliuoli, ma unita, per le nozze d'Agrippina con Germanico, al sangue d'Augusto, ebbe seco comuni i bisnipoti: donna d'illibatezza domestica sul modello de primi tempi; d'una piacevolezza al di là di quello, che approvato avrebhono le matrone antiche; madre difficile; moglie facile, ed adattata così agli artifizi del marito, che alla simulazion del figlio. Il suo funerale fu senza pompa, e'l testamento per lungo tempo senza esccuzione (a). Lodolla ne'rostri il pronipote C. Cesare, che pervenne poco dopo all'Impero.

§. 2. Tiberio intanto perche mancato avea ai doveri estremi verso di sua madre, non avendo niente variato de piaceri della sua vita, ne addusse in iscusa per lettere la gravezza degli affari: e delle tante onoranze prodigalizzate alla sua memoria dal Senato, ne scemo ( come per modestia ) una porzione, non ammettendone, che assai poche, e soggiungendo, che deliberato non le venisse culto Divino (b). Questa

<sup>(</sup>a) Finché visse Tiberio.

<sup>(</sup>b) Che peraltro le fu in seguito accordato da Claudio .

essere stata la volontà di lei. Anzi in un espitolo della stessa lettera vituperò le amicizie donnesche, pungendo obliquamente il consolo Fufio. Questi fiorito avea per l'amicizia d'Augusta, fatto per adescar gli animi delle donne, mordace nel tempo stesso, e solito a derider Tiberio con delle amare facezie, che vivono lungamente nella memoria de Grandi.

§. 3. Del restante il governo divenne fin da quel punto dispotico e violento: giacchè, vivente Augusta, trovavasi ancora dove ricorrere, essendo radicata la venerazione in Tiberio verso d'Augusta, nè ardiva Sejano d'anteporsi all'autorità d'una madre. Allora poi, come trattosi il freno, usciron senza ritegno: e furono inviate delle lettere contro Agrippina e Nerone, che il volgo credè venute un pezzo fa, e ritenute da Augusta; poichè se ne fe lettura non guari dopo la morte di lei. Erano in queste alcuni motti d'una ricercata mordacità, ma non armi, non cupidità di cose nuove, bensì rinfacciava al nipote amori da gio-

modestiam imminuit, paucis admodum receptis, et addito ne coelestis religio decerneretur; sic ipsem maluisse (a): quin et parte ejusdem epistolae increpuit amicitias muliebres, Fufum consulem oblique perstringens. Is gratia Augustae floruerat, aptus adliciendis feminarum animis: dicax ilem, et Tiberium acerbis fucetiis inridere solitus, quarum apud praepotentes in longum memoria est.

§. 3. Ceterum ex eo praerupta jam et urgens dominatio: nam incolumi Augusta, erat adhuc perfugium, quia Tiberio inveteratum erga matrem obsequium; neque Sejanus audebat auctoritati parentis anteire: tuuc velut frenis exsoluti proruperunt: misseque in Agrippinam ac Neronem litterae, quas pridem adlatas et cohibitas ab Augusta credidit vulgus: haud enim multum

<sup>(</sup>a) Aviae Liviae divinos honores, et Circensi pompa currum elephantorum Augusteo similem decernendum curavit. Snet, in Claud.

post mortem ejus recitatae sunt. Verba inerant quaesita asperitate: sed non arma,
non rerum novarum studium; amores juvenum, et impudicitiam nepoti objectabat:
in nurum ne id quidem confingere ausus,
adrogantiam oris et contumacem animum
incusavit, magno senatus pavore ac silentio: donec pauci, quis nulla ex honesto
spes, et publica mala singulis in occasionem gratiae trahuntur, ut referretur osulavere, promptissimo Cotta Messalino
cum atroci sententia: sed aliis a primoribus, maximeque a magistratibus trepidabatur: quippe Tiberius, etsi infense invectus, cetera ambigua reliquerat.

§. 4. Fuit in senatu Junius Rusticus, componendis patrum actis (1) delectus a Caesare, coque meditationes ejus introspicere creditus: is fatali quodam motu (neque enim ante specimen constantiae dederat) seu prava solertia, dum, imminentium oblitus, incerta pavet; inserere se dubitantivani, e sregolatezza; contro la nuora poi neppur queste imputazioni ardi egli di fare, ma tacciavala solo d'arroganza nel portamento, e di alterigia nell'animo, stando intanto il Senato in palpiti ed in un profondo silenzio; fintantochè que pochi, che non isperano nulla da' mezzi onesti, e traggono da' mali publici occasione d'entrare in grazia, fecero instanza, che si proponesse l'affare, trovandosi sempre Cotta Messalino il più pronto di tutti col suo sanguinoso parere (a): ma gli altri i più principali, ed in ispezie i Magistrati, tremavan tutti perchè Tiberio quantunque fatto avesse risentite invettive, purtuttavia finito avea senza conchiuder nulla.

§. 4. Fuvvi in Senato Giunio Rustico, eletto da Cesare a compilar gli atti de'Padri (1), e perciò creduto di penetrar ne'pensieri di lui: questi fosse per una spezio

<sup>(</sup>a) Questo è il vero senso, giacchè il carattere, che ai fa di Messalino nel L.v., p.5., è quello di esser sempre l'autore del parere il più atroce saevissimae cujusque-sententige austor.

d'instinto ( giacchè dato non avea finora il minimo segno di fortezza d'animo ), fosse per una malintesa avvedutezza, mentre preso dal timor di cose incerte dimentica quelle, che gli sovrastavano, corre a frammettersi tra coloro, che stavan perplessi, ed avvertì i Consoli di non proporre l'affare, con dire che per piccoli motivi cangiar possono aspetto le più grandi cose, e doversi perciò dare a quel vecchio uno spazio al pentimento. Nel'tempo stesso il popolo colle immagini di Nerone ed Agrippina accerchia il Senato, e grida fra gli auguri di felicità a Cesare, che falsa era quella lettera, e che procuravasi, contro il voler del Principe, la ruina della sua famiglia. Quindi niente di male si deliberò in quel giorno. Andavano ancora in giro mille dicerie contro Sejano sotto il finto nome di persone Consolari, esercitandosi così da parecchi nascosamente, e perciò con impudenza maggiore, il capriccio; lo che dava a Sejano maggior astio, e maggior materia di calunnie che il Senato curata non avea la tristizia del Principe; che il popolo erasi ribellato; che udivansi già e leggevansi nuove concioni, nuovi

bus, ac monere consules ne relationem inciperent: disserebatque, brevibus (a) momentis summa verti posse, quandoque Germanici stirpem , ubi spatium poenitentiae senis , résurgere. Simul populus effigies Agrippinae ac Neronis gerens, circumsistit curiam, festisque in Caesarem ominibus, falsas litteras, et principe invito exitium domui ejus intendi, clamitat : ita nihil triste illo die patratum. Ferebantur etiam sub nominibus consularium fictae in Sejanum sententiae, exercentibus plerisque per occultum, atque eo procaeius, libidinem ingeniorum: unde illi ira violentior, et materies criminandi, spretum dolorem Principis ab senatu ; descivisse populum ; audiri jam et legi novas conciones, nova patrum consulta: quid reliquum, nisi ut caperent ferrum? et, quorum imagines pro vexillis secuti forent, duces imperatoresque deligerent?

(a) Breve caput Horat, L. 2, lat. 2. Breve pondas. id. L1. epist, 14. v. 35.

S. 5. Igitur Caesar repetitis adversum nepotem et nurum probris, increpitaque per edictum plebe, questus apud patres, quod fraude unius senatoris imperatoria majestas elusa publice foret. Integra tamen sibi cuncta postulavit: nec ultra deliberatum, quominus non quidem extrema decernerent, id enim vetitum, sed paratos ad ultionem vi principis impediri testarentur.

S. G. Quatuer et quadraginta orationes super ea re habitae, ex quis ob metum paueae, plures admetudine .... mihi pudorem aut Sejano invidiam allaturum censui ....
versa est fortuna, et ille quidem qui collegam et generum adsciverat, sibi ignoscit; ceteri, quem per dedecora fovere,
eum scelere insectantur .... Miserius sit

senatusconsulti; che altro rimanervi, senonchè dar di piglio alle armi, e scegliersi per Duci e Generali que medesimi, alle immagini de' quali andavano essi dietro in vece di bandiere?.....

§. 5. Questo fu il motivo, che Cesare dopo d'aver ripetute le antiche ingiurie contro al nipote e la nuora, e rimproverata la plebe con un editto, si dolse co'Padri, che per fraude d'un solo Senatore rimasta, fosse la Maestà imperiale publicamente schernita; avocò peraltro a se la causa; e fu subito conchiuso, non già di sentenziarli a morte, giacchè era ciò stato vietato, bensì di protestarsi ch' erane essi disposti ad una tal punizione, ma n'erano stati dal Paincipe impediti... (a). §. 6. Quarantacinque aringhe furnon su di questa materia tenute, delle quali per

(a) Qui abbiamo una laguna di circa tre anni, ciet, del restante del 782 y di tutto il 788, in cui avvenne la deportazione d'Agrippina mell' fola Pandataria, ossia, di S. Maria, e di Nerone in quella di Ponza, seguita dalla uccisione d'entrambi per ordine di Tiberio, ed in cui crebbe la petenza di Sejano a segno di chiamar si l'Imperador di Roma, e Tiberio il principe di Capri. Finalmente d'una porzione del 784 sotto il Consolte di Trione e Regulo, in cui secaddo la congiura

paura assai poche, molte per usanza.... credei, che a me vergogna, odio a Sejano fossero per arrecare.... cangiossi la fortuna, e chi assunto lo avea a collega e genero, a se stesso il condona: gli altri che obbrobriosamente lo favorirono, or contro di lui malvagiamente inveiscono.... io discerner non saprei abbastanza, s'egli sia infelicità maggiore o l'esser per amicizia accusato, o accusar l'amico.... non vo far saggio nè della crudeltà, nè della clemenza di chi che sia, malibero, ed in approvazione a me medesimo, volerò ad incontrare il pericolo. Voi solamente scongiuro, conserviate di me memoria non dolorosa ma lieta, aggiugnendo il mio ai nomi di coloro, cui con una morte onorata riusci di sottrarsi alla publica calamità (2).

 7. Allora ritenendo, o lasciando partirsi or l'uno, or l'altro secondochè vo.

di Sejano centro del Principe, collega nel Consolato, è compagno nell'Impero; lo scoprimento della medesima, e la morte così di Sejano, che di tutti i sosì congiunti ed amici, non che di Livia stessa (se credizmo a Dione) moglie un tempo di Druso, ed or di Sejano. ob amicitiam aecusari, an amicum accusare, haud discreverim .... Non crudelitatem, non clementiam cujusquam experiar, sed liber et mihi ipsi probatus aateibo periculum. Vos obtestor, ne memoriam nostri per maerorem, quam laeti, retineatis, adjiciendo me quoque iis, qui fine egregio publica mala effugerunt (a).

§. 7. Tunc singulos, ut cuique adsistere, adloqui animus erat, retinens aut dimittens, partem diei absumpsit, multoque adhue coetu, et cunctis intrepidum vultum. ejus spectantibus, quum soperesse tempus novissimis' crederent, gladio, quem sinu abdiderat, incubuit. Neque Caesar ullis criminibus aut probris defunctum insectutus est, quum in Blaesum multa foedaque incusavisset (a).

§. 8. Relatum inde de P. Fitellio, et Pomponio Secundo: illum indices arguebant, claustra aerarii, cui praefectus erat, et militarem pecuniam rebus novis obtulisse: huic a Considio, praetura functo, objectabatur Ælii Galli amicitia, qui, punito Sejano, in hortos Pomponii, quasi sidissimum ad subsidium, persugisset: neque aliud periclitantibus auxilii, quam in fra-

<sup>(</sup>a) M. Lepidum, et Junium Blaesum nominavit (Tiberius), ex quis proconsul Africae legeretur.... intelligereturque etiam quod silebat Lepidus, avunculum esse Sejani Blaesum, atque eo praevatidum L. S. 55.

leva ciascuno rimanere e ragionar con lui, consumò parte del giorno; ed essendovi tuttavia gran gente, e riguardando tutti l'intrepidezza del suo volto, egli, mentre coloro credevano che vi volesse ancor del tempo a morire, con una spada, che nascosta tenea nel seno, si uccise. Nè Cesare invei contro del defunto con imputazioni di delitti, o con ingiurie, nell'ato che incolpato avea Bleso (a) di molte cose, ed obbrobriose.

§. 8. Trattossi indi di P. Vitellio e Pomponio Secondo. Veniva il primo da'de-latori accagionato d' aver esibito a favor di cose nuove le chiavi dell' erario, di cui era egli Prefetto, e la cassa militare: al secondo poi apponeasi da Considio, già stato Pretore, P amicizia con Elio Gallo, per essersi questi dopo la punizion di Sejano ricoverato negli orti di Pomponio, come nell' asilo il più sicuro. Ne trovarono questi disgraziati ajuto senonse nella fermezza d'animo de' fratelli, ch' entrarono per mallevadori (3): venutogli indi, per le continue lungherie,

<sup>(</sup>a) Lo zio di Sejane.

ugualmente a noja la speranza che il timore, con un temperatojo, chiesto come per iscrivere, ferissi leggermente le vene, e morì d'angoscia. Ma Pomponio tollerando di buon animo l'avversa fortuna, colla sua gentilezza di costumi, e chiarezza d'ingegno sopravvisse a Tiberio.

5. q. Fu indi deliberato, che si procedesse contro il restante de' figliuoli di Sejano, benchè andasse svancudo l'odio popolare, e fosse l'animo di parecchi già raddolcito in vista delle seguite punizioni. Vengono dunque tratti in prigione un figlio già capace di conoscere il mal che gli sovrastava, ed una figlia così incapace, che interrogò più volte per qual mancanza fosse ella menata via, e dove? che non l'avrebbe mai più commessa, e che potea esser castigata con delle battiture all'uso de fanciulli. Ne raccontano gli Scrittori di que tempi, che siccome era cosa inudita il punire una vergine coll' estremo supplizio (4), così abusonne prima il carnetrum constantia fuit, qui vades exstitere (3): mox, crebris prolationibus, spem ac metum juxta gravatus Vitellius, petito per speciem studiorum scalpro (a), levem ictum venis intulit, vitamque acruitudine animi finivit. At Pomponius, multa morum elegantia, et ingenio inlustri, dum adversam fortunam acequus tolerat, Tiberio superstes fuit.

§. 9. Placitum posthae, ut in reliquos Sejani liberos adverteretur; vanescente quamquam plebis ira, ac plerisque per priora supplicia lenitis. Igitur portantur in carcerem, filius imminentium intelligens, puella adeo nescia, ut crebro interrogaret, quod ob delictum, et quo traheretur? neque facturam ultra; et posse se puerili verpere monevi. Tradunt temporis ejus au-

<sup>(</sup>a) Publius post practurae honorem inter Sejani conscios arreptus, et fratri in custodiam datus, scalpro librario venas incidit: et obligari se passus, in eadem custodia morbo periit: Sveton. În Tib.

ctores, quia triumvirali supplicio (4) affici virginem inauditum habebatur, a carnifice, laqueum juxta, compressam: exin oblisis faucibus, id aetatis corpora in Gemonias abjecta.

§. 10. Per idem tempus Asia atque Aeluaia exterritae sunt, acri magis quam diuturno runure, Drusum Germanici filium
apad Cycladas insulas, mox in continentivisum: et erat juvenis haud dispari aetate,
quibusdam Caesaris libertis, velut agnitus,
per dolumque comitantibus. Alliciebantur
ignari fuma nominis, et promptis Graecorum animis ad nova et mira: quippe clapsum custodia pergere ad paternos exercitus, Ægyptum aut Syriam invasurum, fingebant simul credebantque. Jam juventutis
concursu, jam publicis studiis frequentabatur; lactus praesentibus, et inanium spe;
quum auditum id Poppaeo Sabino (a). Is

 <sup>(</sup>a) Prorogatur Poppaeo Sabino provincia Moesia ,
 additis Achaja et Macedonia. Vid. An. 1. 80.

fice vicino al luogo del patibolo, indi strangolati che gli ebbe, furono i cadaveri di così tenera ctà gettati nelle Gemonic.

S. 10. Verso lo stesso tempo furono l'Asia e l'Acaja spaventate da un grido, gagliardo più che durevole, di essersi, cioè, Druso , il figliuol di Germanico , veduto prima presso le Cicladi (a), indi in terra ferma. E per verità eravi un giovane di quasi la stessa età, che taluni liberti di Cesare finsero di riconoscere, e lo seguirono ad arte. Coloro, che non conosceanlo , venivano allettati dalla fama di quel nome', non che dalla inclinazione che anno i Greci per tutto ciò, che è nuovo, e portentoso; giacchė immaginavansi nel tempo stesso, e si credeano, che scappato egli di carcere (b) s'avviasse verso gli eserciti di suo padre per invader l' Egitto e la Siria. Aveva già egli concorso di gio-

<sup>(</sup>a) Isola del mar Egeo.

<sup>(</sup>b) In cui fu rinserrato nel tempo stesso, che furono deportati Agrippina e Nerone, indi fu fatto perir di fame.

ventù, già publicamente un partito, pie-· no d'allegrezza del presente, e delle sue chimeriche speranze, quando pervenne tutto ciò a notizia di Poppeo Sabbino. Questi alla cura allora della Macedonia governava ancor l'Acaja. Per prevenir dunque una voce, falsa o vera ch' essa fosse, passa frettolosamente i golfi Toroneo e Termeo (a), poco dopo l'Eubea (b), isola del mar Egeo, ed il Pireo (c) su la costa d'Atene, indi la spiaggia di Corinto (d) e lo stretto: ed entrato per l'altro mare in Nicopoli , colonia Romana , quivi finalmente seppe, che interrogato con maggiore accuratezza chi si fosse, risposto aveva, ch' era figlio di M. Silano: e che sbandatisi parecchi del suo seguito, erasi egli imbarcato su d'una nave, come per passare in Italia. Sabino scrisse tutto ciò a Tiberio: nè è pervenuta a noi altra notizia della origine e fine di si fatto avvenimento (e).

<sup>(</sup>a) Toron, ossia il golfo di Cassandra: il Ternico poi è quel di Salonieki.

<sup>(</sup>b) Negroponte.

<sup>(</sup>c) Porto Leone.

<sup>(</sup>d) Il golfo d'Engia.

<sup>(</sup>e) Non sono così sinceri Dione e Zonara, onde ne raccontano mille menzogne.

Macedoniae tum intentus, Achaiam quoque curabat. Igitur, quo vera seu falsa anteiret, Toronaeum Thermaeumque sinum praefestinuns, mox Euboeam, Ægaei maris insulam, et Piraeeum Atticae orae, dein Corinthiense littus, angustiasque Isthmi evadit: marique alio Nicopolim, Romanam coloniam, ingressus, ibi demum cognoscit, sollertius interrogatum, quisnam foret, dixisse, M. Silano genitum: et multis sectatorum dilapsis adscendisse navem, tamquam Italiam peteret: scripsitque haec Tiberio: neque nos originem finemve ejus rei ultra comperimus. 242

S. 11. Exitu anni, dia aucta discordia consulum erupit: nam Trio (a), facilis capessendis inimicitiis, et foro exercitus, ut segnem Regulum ad opprimendos Sojapi ministros oblique perstrinxerat: ille, nisi lacesscretur, modestiae retinens, non modo retudit collegam, sed ut noxium conjurationis ad disquisitionem trahebat. Multisque patrum orantibus, ponerent odia in perniciem itura, mansere infensi ac minitantes, donec magistratu abirent.

(a) Celebre inter accusatores Trionis ingenium erat, avidumque famae malae. An. 2. 28.

C. e1. Sullo spirar dell' anno la poco buona intelligenza de' Consoli, accresciuta dal tempo, scoppiò: perocchè Trione, facile a contrarre inimicizie, ed avvezzo alle brighe forensi, aveva indirettamente fatto un delitto a Regolo come lento nell'opprimere i ministri di Sejano. Egli, che conservava la sua moderazione quando altri nol provocasse, non solamente ribatte il collega, ma già chiamavalo in giudizio, come a parte della congiura. E'ad instanza di molti Senatori perchè deponessero l'odio, che prodotto avrebbe la lor comune ruina, rimasero in istato d'inimicizia e di minacce finche non uscirono del Consolato.

# GLI ANNALI

D I

## C. CORNELIO TACITO

 $V \ O \ L \ U \ M \ E \quad IV.$ 



# Just GLI ANNALI

ъı

#### C. CORNELIO TACITO

TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA

DΑ

#### GIUSEPPE SANSEVERINO

DE'SIGNORI DI MARCELLINARA
STORIOGRAFO DEL S. M. O. GENOSOLIMITANO

VOLUME IV.



N A P O L I.
NELLA STAMPERIA REALE.

м вссску.





### A N N A L E S C. CORNELII TACITI

### BREVIARIUM

LIBRI IV.

1. Ælii Sejani origo et mores. II. Militari et senatòrio ambitu ad dominationem adspirat. III. Qualem exercituum et Reipublicae statum nactus. VIII. Primas dominandi spes , veneno Druso Caesari dato , auspicatur , conscia uxore ejus Livia. Senatum morte Drusi maestum crigit Tiberius; patribusque conumendat , ut imperii heredes , Germanici filios. XII. Iis, matrique Agrippinae perniciem molitur Sejanus , scelerum ferox. XIII. Aliquot provinciarum legationes et accusationes. Histriones Italia pulsi. XV. Templum ab Asiae civitatibus Tiberio ,

### A N N A L I DIC.CORNELIOTACITO

#### SOMMARIO

DEL LIBRO QUARTO.

I. Origine e costumi d'Elio Sejano. II. Coll' insinuarsi negli animi delle truppe e de' Senatori aspira al dominare. III. Stato in cui ritrovò egli gli eserciti, e la Republica. VIII. Il primo passo al dominio fu quello d'avvelenar Druso Cesare colla saputa di Livia, moglie di lui. Tiberio consola il Senato, mesto per la morte di Druso; e raccomanda ai Padri i figliuoli di Germanico, come gli eredi dell'impero. XII. A costoro, non che alla lor madre Agrippina, va Sejano, baldanzoso del felice successo de' suoi delitti . macchinando rovina. XXX. Ambascerie ed accuse di alcune provincie. Gl' istrioni son cacciati d' Italia. XV. Le città d'Italia decretano l'innalzamento d'un tempio a Tiberio, a

Livia, ed al Senato. XV. Nuova legge concernente il Flamine Diale. XVII. Tiberio si duole che i Pontefici abbiano raccomandato agli Dei Nerone e Druso , figliuoli di Germanico. XVIII, Di questa occasione si prevale Sejano per rovinar gli amici i più attaccati alla memoria di Germanico. Altri ancora accusati e condannati. XXIII. Dolabella termina la guerra in Africa colla uccisione di Tacfarinate. XXVII. It seme d' una guerra di servi per tutta Italia è spento sul suo nascere. XXVIII. Vibio Sereno accusato dal proprio figlio. P. Suilio , Cremuzio Cordo ed altri son condannati. XXXVI. Si toglie la libertà a' Ciziceni. XXXVII. Tiberio ricusa l'onoranza d'un tempio offertogli dagli Spagnuoli. XXXVIX. Seiano, ubbriacato dal soverchio favor della sorte, domanda Livia in isposa. XLI. Toltagliene la speranza, stimola Tiberio a viver fuor di Roma. XLIII. Ambascerie de' Greci intorno al diritto d'asilo. XLIV. Morte di Cn. Lentulo e L. Domizio. XLV. L. Pisone è ammazzato in Ispagna. XLVI. ReLiviac , et Senatui decretum. XVI. De flamine Diali nova lex. XVII. Neronem et Drusum, Germanici filios, diis commendatos a pontificibus queritur Tiberius. XVIII. Qua causa promptissimos Germanici amicos subvertit Sejanus. Alii accusati ac danınati, XXIII. İn Africa bello finem imponit Dolabella, caeso Tacfarinate. XXVII. Mota per Italiam servilis belli semina statim oppressa. XXVIII. Vibius Serenus a filió accusatus. P. Suilius, Cremutius Cordus, aliique damnati. XXXVI. Cyzicenis libertas adempta, XXXVII. Tiberius spernit templi honorem ab Hispanis oblatum. XXXIX. Scianus, nimia fortuna socors, Liviam sibi uxorem petit. XLI, Matrimonii spe dejectus, Principem ad vitam procul Roma degendam impellit. XLIII. Legationes Graecorum de asylorum jure. XLIV. Mors Ca. Lentuli et L. Domitii. XLV. L. Piso in Hispania interficitor,

XLVI. Contusis Thracum gentibus, triumphi insignia accipit Poppaeus Sabinus. LII. Claudia Pulchra adulterii accusata et damnata. LIII. Agrippina maritum sibi postulat, nec obtinet. LV. Undecim Asiae urbes certant, in qua earum tem plum Tiberii statueretur. Smyrnaei praelati. LVII. Tiberius in Campaniam secedit. Ibi repentino lapidum lapsu periclitantem, opposito corpore, periculo eximit Sejanus: ex eo major, et adversus Germanici stirpent audacior. LX. Neronem adgreditur. LXII. Apud Fidenas amphitheatri casu quinquaginta hominum millia debilitata , vel obtrita, LXIV. Romae deustus mons Caelius. LXVII. In insulam Capreas sc abdit Tiberius. Sejanus apertis adversum Agrippinam et Neronem insidiis grassatur, LXVIII. Titius Sabinus ob amicitiam Germanici ipsis Calendis Ianuarii punitur. LXXI. Mors Iuliae , Augusti neptis. LXXII. Frisii rebellant, et aegre repressi.

pressi i Traci, Poppeo Sabino ne riceve le insegne trionfali. LII. Claudia Pulcra, accusata d' adulterio, e condannata. LIII. Agrippina chiede di passare ad altre nozze , ma non l'ottiene. LV. Gara di dodici città dell' Asia in qual di esse s'abbia ad ergere il tempio a Tiberio. Que' di Smirne son preferiti. LVII. Tiberio si ritira nella Campania. Quivi per improvvisa ruina d'una grotta correndo pericolo, n' è liberato da Sejano con fargli riparo del proprio corpo, la qual cosa concorre ad ingrandirlo, ed a renderlo vie maggiormente audace contro la discendenza di Germanico, LX. Prende di mira Nerone. LXII. Cinquanta mila persone ferite o morte per la caduta dell'anfiteatro di Fidene. LXIV. În Roma va in fiamme il Monte Celio, LXVII. Tiberio si nasconde nell' isola di Capri. Sejano imperversa contro Nerone ed Agrippina con insidie alla scoverta, LXVIII, Punizione di Tizio Sabino nello stesso capo dell' anno per esser egli stato amico di Germanico. LXXI. Morte di Giulia, nipote d'Augusto, LXXII. Ribellione de' Frigioni , che vien repressa a stento. LXXV. Agrippina , la figlia di Germanico , è data in isposa a Cn. Domizio.

Tutto ciò avvenne nello spazio di sei anni circa.

An. di Roma di G.C. Sotto il Consolato di

DCCLXXVI. 23 C. Asinio Pollione, C. Antistio Vetere.

DCCLXXVII. 24 SERGIO CORNELIO CE-TECO., L. VISELLIO VARRONE.

DCCLXXVIII. 25 (M. ASINIO AGRIPPA ,
COSSO CORNELIO LEN-

DCCLXXIX. 26 (Cn.Cornelio Lentu-Lo Getulico, C. Calvisio Sabino.

DCCLXXX. 27 M. LICINIO CRASSO, L. CALPURNIO PISONE.

DCCLXXXI. 28 Ap. Giunio Silano,

LXXV. Agrippina , Germanici filia , Cu. Domitio nupta.

Hacc sexennio fere gesta.

A. U. C. J. C.

DCCLXXVI. 23 Coss. C. Asinio Pollio-NE, C.Antistio Vetere.

DCCLXXVII. 24 Coss SERGIO CORNELIO CETHEGO, L. VISELLIO VARRONE.

DCCLXXVIII.25 Coss. { M. Asinio Agrippa, Cosso Cornelso Lentulo.

DCCLXXIX. 26 Coss. {Cx. Cornelio Lextulo Gaetulico c. C. Calvisio Sabino.

DCCLXXX. 27 Coss. M. Lictnio Crasso. L. Calpurnio Pisone.

DCCLXXXI. 28 Coss. Ap. Junio Silano, P. Silio Nerva.

#### ANNALIUM

#### C. CORNELII TACITI

#### AB AUGUSTI EXCESSU

#### LIBER IV.

§. 1. C. ASINIO, C. Antistio Coss. nonus (1) Tiberio annus erat compositae Reipublicae, florentis domus (nam Germanici mortem
inter prospera ducebat), quum repente turbare fortuna coepit, saevire ipse, aut saevientibus vires praebere. Institum et causa penes
"Ælium Sejanum, cohortibus praetoriis praefectum, cujus de potentia supra memoravi (a): nunc originem, mores, et quo fuci-

<sup>(</sup>a) Additur (Druso)... simul Praetorii Praefectus Aelius Seja ius, collega Straboni patri suo datus, magna apud Tiberium auctori ate, rector juveni datus, Ann. 1, XXIV.

## DEGLI ANNALI DI C. CORNELIO TACITO

DALLA MORTE DI AUGUSTO

#### LIBRO IV.

§. 1. Sorro il Consolato di C. Asinio e L. Antistio contava Tiberio il nono aumo (1) di publica tranquillità, e di domestica floridezza (poichè riponea la morte di Germanico fra prosperi avvenimenti), quando cominciò tutt'a un tratto la fortuna a scompigliare ogni cosa, egli ad incusudelire, o a porgere il suo braccio quando altri il facea. La sorgente e la cagione si debbe ad Elio Sejano, Prefetto delle Coorti Pretorie (a), della di cui potenza feci dianzi alcun cenno: ora vo raccontarne l'ori-

<sup>(</sup>a) Capitano della Guardia, ufizio divenuto grande non solo nella milizia, ma in molti rami della stessa amministrazion civile.

gine, il costume, e con quai mezzi scellerati tentasse d'usurpare il Principato. Nacque egli in Volsinio (a) da Sejo Strabone Cavalier Romano, e seguitato avendo in sul fiore della sua gioventù C. Cesare, nipote del D. Augusto, non senza qualche voce d'aver venduta ad Apicio, uomo ricco e prodigo, l'onestà del suo corpo ; guadagnossi indi Tiberio con vari artifizi in modo, che a tutt' altri chiuso, lo rendè seco solamente incauto ed aperto: e ciò non tanto per esser egli sagace ( che rimasto non sarebbe oppresso dall'altrui sagacità ) quanto per l'ira degli Dei contro Roma, per cui sterminio ugualmente visse, che morì. Era egli infatigabile di corpo, impudente d'animo, dissimulatore delle proprie, infamatore delle altrui azioni, pieno d'adulazione, come d'orgoglio: in apparenza un certo studiato pudore, nel fondo dell'animo una insaziabile cupidità di dominare, ed appunto perciò or tutto splendidezza e sontuosità, ed il più delle volte tutto destrezza e sollecitudine, cose del pari perniziose, quando non son che simulate a fin di farsi strada al regnare.

<sup>(</sup>a) Bolsena nel patrimonio di S. Pietro.

nore dominationem raptum ierit . expediam. Genitus Vulsiniis, patre Sejo Strabone, equite Romano, et prima juventa C. Caesarem divi Augusti nepotem sectatus, non sine rumore Apicio diviti et prodigo stuprum veno dedisse : mox Tiberium variis artibus evin > xit adeo, ut obscurum adversum alios, sibi uni incautum intectumque efficeret; non tam solertia (quippe iisdem artibus victus est ) quam deum ira in rem Romanam, cujus par i exitio viguit, ceciditque (a). Corpus illi laborum tolerans, animus audax: sui obtegens, in alios criminator : juxta adulatio et superbia: palam compositus pudor, intus summa apiscendi libido, ejusque causa modo largitio et luxus, saepius industria ac vigilantia, haud minus noxiae, quotiens parando regno finguntur.

<sup>(</sup>a) Tiberius obtectis libilinibus dum Sejanum dilexit, timuitve: postremo in scelera simul ac dedecora prorupit. Ann. VI. LI. Vol. IV.

S. 2. Vim praefecturae, modicam antea, intendit, dispersas per Urbem cohortes una in castra conducendo (a); ut simul imperia acciperent, numeroque, et robore, et visu inter se, fiducia ipsis, in ceteros metus crederetur. Praetendebat lascivire militem diductum : si quid subitum ingruat, majore auxilio pariter subveniri : et severius acturos, si vallum statuatur procul Urbis inlecebris. Ut perfecta sunt castra, inrepere paulatim militares animos, adeundo, appellando: simul centuriones ac tribunos ipse deligere : neque senatorio ambitu abstinebat, clientes suos honoribus aut provinciis ornando, facili Tiberio, atque ita prono, ut socium laborum, non modo in sermonibus, sed apud patres et

<sup>(</sup>a) Romae castra constituit, quibus Praetorianae cohorses, vagae ante id tempus, et per hospitia dispersae continerentor. Suet. de Tib. 37.

§. 2. La potenza della Prefettura (a) , assai ristretta per lo innanzi , fu da lui ampliata con ridurre in un solo alloggiamento le coorti sparse per Roma, perchè potessero tutti uniti ricever gli ordini, ed in tal guisa numerosi, forti, e guardandosi l'un l'altro concepissero eglino sicurezza , gli altri timore. Il pretesto n' era , che staccate divenivan le truppe licenziose; che in una subitana occorrenza volar poteano in aiuto con maggiori forze a un tratto; e che vivuto avrebbero con maggior disciplina, segregandole dalle mollezze della Città. Terminati che furono gli alloggiamenti, comincia ad insinuarsi pian plano nell'animo de' soldati, visitandoli, chiamandoli per nome : a far egli nel tempo stesso la scelta de' Centurioni , e de' Tribuni. Ne asteneva si dal gratificarsi i Senatori col decorare d'onorificenze e di Governi di Provincie i suoi partigiani , essendogli Tiberio d' una facilità e propension tale, che non pure ne' discorsi famigliari, ma co' Senatori e col Popolo commendavalo qual compagno delle sue fatiche, e permettea che le sue

<sup>(</sup>a) Delle coorti Pretorie, ossia, l'autorità del Capitan della Guardia.

statuc si venerassero in Teatro, e nel Foro, e fin ne' Principi stessi delle Legioni (a).

§. 3. Del resto una casa piena di Cesari, un figlio grande (b), de' nipoti già adulti (c) ritardavano i suoi progetti; e la via del tradimento, giacchè malsicura era quella della violenza con tanti in un punto, richiedeva metter tempo in mezzo fra misfatto e misfatto. Piacque nondimeno d'andar per la più segreta, ed incominciar da Druso, contro di cui era spinto da fresco risentimento. Imperocchè Druso, intollerante d'emulo, e di temperamento troppo risentito , venuto accidentalmente a contesa, alzato avea le mani contro di Sejano, e nel rivoltarsi che questi fece, percosso avealo in sul viso. Bilanciando dunque tutto, parvegli cosa la più spedita il rivolgersi a Livia, ch' era moglie di lui, e che sorella pur di Germanico, deforme ne' primi anni dell' età sua, godeva ora il primo vanto di bellezza. Da costei, fingendosene preso, ottenne che

<sup>(</sup>a) V. la Diluc, 124 del Lib. 1 in cui si parla della via detta Principi.

<sup>(</sup>b) Druso , figlio di Tiberio, V. la Geneal. de Cesari.

<sup>(</sup>c) Figli di Germanico.

populum celebraret, colique per theatra et fora effigies ejus, interque principia legionum sineret.

§. 3. Ceterum plena Caesarum domut, juvenis filius, nepotes adulti, moram cupitis adferebant: et quia vi tot simul corripere intutum, dolus intervalla scelerum poscebut. Placuit tamen occultior via, et a Druso incipere, in quem recenti ira ferebatur. Nam Drusus, impatiens aemuli, et animo commotior, orto forte jurgio, intenderat Sejano manus, et contra tendentis os verb-ravenit. Igitur cuncta tentanti promptissinum visum, ad uxorem ejus Liviam convertere; quae sorra Germanici, formae initio aetatis in-levarae, mox palchritu-line praecellebat. Hanc, ut amore incensus, adulterio pellexit: et postquam primi fagitii potitus est. (neque

femina, amissa pudicitia, aliu abnuerit) ad conjugii spem, consortium regni, et necem mariti impulit. Atque illa, cui avunculus Augustus, socer Tiberius, ex Druso liberi, seque ac mujores, et posteros municipali adultero foedabat, ut pro honestis et praesentibus flogitiosa et incerta exspectaret. Sumitur in conscientiam Eudemus, amicus ac medicus Liviae, specie artis frequens secretis: pellit domo Sejanus uxorem Apicatam, ex qua tres liberos genuerat, ne pellici suspectaretur. Sed magnitudo facinoris metum, prolationes, diversa interdum consilia adferebat.

§. 4. Interim anni principio Drusus, ex Germanici liberis, togam virilem sumpsit (a);

<sup>(</sup>a) Per idem tempon Neronem, e liberis Germanici, jam ingressum juventam, commendavit Patribus, ut que muneri capesseadi vigintiviratus solveretu etcquioquennio maturius, quam per leges, quaesturam peteret, non sine inrisu audientium postulavit. Ann. L. III. XXIX.

rompesse la fede maritale, indi sormontato ch'ebbe questo primo delitto, l'indusse ( nè per verità avvi cosa che la femmina ricusi dopo la perdita dell' onestà ) a sperar di sposarlo, di regnar seco lui, e ad uccidere il marito. In tal guisa colei , che avea per zio (a) un Augusto, per suocero un Tiberio, e figli da Druso, disonorava con un adultero provinciale se stessa , gli autenati, ed i posteri suoi, stando ia aspettazione di cose criminose ed incerte, invece delle oneste e sicure. Fan partecipe del progetto Eudemo, amico e medico di Livia ammesso già, sotto del manto del suo mestiere, frequentemente al segreto. Sejano manda via di casa la moglie Apicata, madre già di tre figli, per non cadere all'adultera in sospetto. La enormità intanto del delitto trascinava seco palpiti, dilazioni, e deliberazioni tra esse talvolta contrarie.

§. 4. Frattanto in sul principio dell'auno vesti Druso, un de' figli di Germanico, la toga virile, e rinnovossi in persona sua

<sup>(</sup>a) Prozio, giacche Augusto era fratello di Ottavia, da cui nacque Antonia, e da questa, Livia, detta pur anche Livilla. V. la Geneal de'Cesari.

quanto in quella di suo fratello Nerone deliberato aveva il Senato. Vi aggiunse Cesare un ragionamento, in cui lodo molto suo figlio, perchè amava da padre i suoi nipoti. Imperciocchè Druso (quantunque difficilmente dov'e dominio siavi ancor buona intelligenza ) reputavasi favorevole, o almeno non avverso a que' giovanetti. Indi si ripropone la rancida e tante volte simulata deliberazione di portarsi nelle Provincie. Ne adducea l'Imperatore per pretesto I esercito pieno di veterani , ed il bisogno di rinnovarlo di leve : giacchè esservi scarsezza di truppe volontarie, ed ancorchè ve ne fossero, non aver queste lo stesso valore e la stessa subordinazione, assumendosi volontariamente il mestier della guerra dalla gente povera per lo più e vagabonda. Indi percorse rapidamente il numero delle Legioni, ed in quali provincie stessero a difesa. La qual cosa reputo doversi anche da me raccontare, quanta, cioè, in quel tempo vi fosse gente Romana în armi, quanti Rè confederati, e quanto più ristretto l'Impero (2).

§. 5. Era l' Italia ne' suoi due mari protetta da due flotte; l' una presso Miseno, l' altra presso Rayenna: la contigua costa

quaeque fratri ejus Neroni decreverat senatus, repetita : addidit orationem Caesar multa cum laude filii sui, quod patria benevolentia in fratris liberos foret. Nam Drusus ( quamquam arduum sit, eodem loci potentiam et concordiam esse ) aequus adolescentibus, aut certe non adversus habebatur. Exin vetus et saepe simulatum proficiscendi in provincias consilium refertur : multitudinem veteranorum praetexebat imperator, et delectibus supplendos exercitus : nam voluntarium militem deesse; ac si suppeditet, non eadem virtute ac modestia agere : quia plerumque inopes ac vagi sponte militiam sumant. Percensuitque cursim numerum legionum, et quas provincias tutarentur. Quod mihi quoque ex. sequendum reor , quae tum Romana copia in armis, qui socii reges, quanto sit angustius imperitatum (2).

§. 5. Italiam utroque mari (a) duae classes, Misenum apud, et Ravennam; proxi-

<sup>(</sup>a) Alteram classem Miseni, alteram Ravennae al tutelam superi (l'Adriatico) et Inferi (il mar Tirreno, o mar di Toscana) mare collocavit, Suct. in Aug. X1IX.

mumque Galliae litus rostratae naves praesidebant, quas Actiaca victoria captas Augustus in oppidum Forojuliense miserat , valido cum remige. Sed praecipuum robur Rhenum juxta, commune in Germanos Gallosque subsidium, octo legiones erant. Hispaniae', recens perdomitae (a), tribus habebantur. Mauros Juba rex acceperat . donum populi Romani. Cetera Africae, per duas legiones, parique numero Ægyptus : dehinc initio ab Syria usque ad flumen Eufraten, quantum ingenti terrarum sinu ambitur, quatuor legionibus coescita: accolis Ibero, Albanoque, et aliis regibus, qui magnitudine nostra proteguntur adversum externa imperia. Et Thraciam Rhoemetalces, ac liberi Cotyis; ripamque Danubii , legionum duae in Pannonia ,

<sup>(</sup>a) Postrema omnium nostra demum aetate ductu auspicioque Augusti Caesaris perdomita est (Hispania). Liy, L. LXXVIII.

poi della Gallia (a), dalle navi Rostrate (3). che aveva Augusto prese nella vittoria riportata ad Azio, e mandate con valida ciurma nella città Forojulense (b). Ma il nerbo principale delle forze eran le otto Legioni in sul Reno a difesa contro de' Germani del pari , che de' Galli. Le Spagne , dianzi soggiogate, eran occupate da tre. Il Re Giuba (c) ricevuto avea sotto di se i Mori , donativo del popolo Romano ; ed il restante dell'Affrica teneasi in freno da due Legioni, e da altrettante l' Egitto. Cominciando indi dalla Siria sin all' Eufrate , da quattro tutto il tratto di paese che vien cinto da quel vasto seno di terra, e fronteggiato dai Re d'Iberia (d), d'Albania (e), e tutti quegli altri, che son garantiti dalla nostra grandezza contro d'ogni esterna potenza. Inoltre era la Tracia (f) occupata da Remetalce e da' figliuoli di Coti ; la ripa poi del Danubio, da due Legioni, re-

<sup>(</sup>a) Narbonese.

<sup>(</sup>b) Frejus,

<sup>(</sup>c) Il Giuniore, creato Re da Augusto l'anno 224.

<sup>(</sup>e) Shirvan.

<sup>(</sup>f) Romania.

sidenti nella Pannonia (a), e due nella Mesia (b), essendovene ugual numero nella Dalmazia, che per la positura del paese . rimanendo alle spalle di quelle, potessero da non guari lontano accorrer loro ed a qualunque repentino soccorso d'Italia : benchè risedesse in Roma un corpo di truppe particolari , che eran tre Coorti Urbane , e nove Pretorie, levate per la maggior parte nella Etruria, nell' Umbria, nell'antico Lazio (c), e nel tempo già fu Colonie Romane. Stavano intanto ne' siti opportuni delle Provincie galee di confederati , cavalleria e fanteria ausiliaria , nè cedean gran lunga queste forze a quelle (4), ma non può descriversene l'appunto, sfilando esse secondo le circostanze or quà or là, ed essendo più o meno secondo il bisogno.

§. 6. Mi sembra a proposito il descriver le altre parti ancora della Republica in che modo fin a quel tempo si governassero: giacchè fu questo per Tiberio il primo anno del peggioramento del suo Principato.

<sup>(</sup>a) Bassa Ungheria , e porzion dell' Austria.

<sup>(</sup>b) Servia e Bulgaria.

<sup>(</sup>c) Tral Tevere e Capo d' Anzo

duae in Moesia attinebart: totidem apul Dalmatiam locatis, quae, positu regionis, a tergo illis, ac, si repentinum auxilium Italia posceret, haud procul accirentur: quamquam insideret Urbem proprius miles, tres urbanae, novem praetoriae cohortes, Etruria ferme, Umbriaque, delectae, aut vetere Latio, et coloniis antiquitus Romanis. At apud idonea provinciarum sociae triremes, alaeque, et auxilia cohortium: neque multo secus in iis virium; sed persequi incertum fuerit, quum ex usu temporis huc illuc mearent, gliscerent numere, et aliquando minuerentur.

§. 6. Congruens crediderim recensere ceteras quoque Reipublicae partes, quibus modis ad eam diem habitae sint; quando Tiberio mutati in deterius principatus initium

ille annus attulit. Jam primum publica negotia, et privatorum maxima, apud Patres tractabantur : dabaturque primoribus disserere; et in adulationem lapsos cohibebat ipse : mandabatque honores, nobilitatem majorum, claritudinem militiae, inlustres domi artes spectando; ut satis constaret, non alios potiores fuisse. Sua consulibus, sua praetoribus species; minorum quoque magistratuum exercita potestas; legesque, si majestatis quaestio eximeretur, bono in usu. At frumenta, et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum, societatibus equitum Romanorum agitabantur. Res suas Caesar spectatissimo cuique, quibusdam ignotis, ex fama mandabat; semelque adsumpti tenebantur, prorsus sine modo, quum plerique iisdem negotiis insenescerent (a). Plebes acri quidem annona fatigabatur: sed nulla in eo culpa ex Principe : quin infecunditati terrarum ,

<sup>(</sup>a) Id quoque moram Tiberio fuit, continuare imperia: ac plerosque ad finem vitae iisdem exercitibus aut jurisdictionibus habere. An, L, I. LXXX.

Primicramente i publici affari e i privati di più grande importanza discutevansi in Senato; e permetteasi ai più principali dirne il proprio parere. Quando trascorreva alcuno in adulazione era egli stesso che davagli in su la voce. Conferiva gli onori a contemplaziozione della chiarezza degli antenati , della riputazione militare , e delle segnalate virtù civili, in modo, che constasse ad evidenza non esservene stati di più degni. I Consoli, i Pretori ritenevano ciascuno la sua apparenza : cra anche l'autorità de'Magistrati minori in esercizio; e delle leggi, ad eccezione di quelle di maestà, faceasi un retto uso. Le riscossioni poi o in grani, o in danaro, e tutte le altre pubbliche entrate (5) maneggiavansi da alcune società di Cavalieri Romani. Il suo patrimonio era, da Cesare affidato alle persone della più gran probità, e talune di esse senza neppur coscerle, ma rinomate: ed assunti una volta agl' impieghi vi si manteneano senza misura veruna, a segno, che taluni invecchiavano nel medesimo uffizio. Era per verità la plebe molestata dal caro prezzo de' viveri, ma senza colpa del Principe, che anzi ovviò quanto poteasi col dispendio e colla industria alla sterilità delle terre, ed ai travagli del mare: e poneva ogni cura in far si, che le provincie molestate non fossero da gravezze nuove, e sopportassero le antiche, libero dall'ingordigia o dalle angherie de' magistrati: non pene corporali, non confiscazioni.

S. 7. Rari per l' Italia i fondi appartenenti a Cesare ; gli schiavi in numero ristretto; il palagio nelle mani di pochi liberti : ed in caso di litigio co' privati , eranvi foro e leggi (a): le quali cose tutte non per la via della piacevolezza, ma burbero, e spesso con modi fin da incuter timore, conservavale nondimeno, finchè colla morte di Druso non variarono : giacchè mentre questi visse non vi fu mutazione veruna, cercando Sejano, sul nascimento tuttavia della sua potenza, d'acquistar rinomanza per mezzo di buoni consigli , e temendo la vendetta di chi odiavalo alla scoperta: e spesso dolevasi, che vivente il figlio si chiamasse altri a parte della suprema autorità. Che mai mancargli a potersene chiamar collega? Ardui essere i primi passi. al dominare : pervenuto che tu ci sii, farti-

<sup>(</sup>a) V. il nostro Disc. prelim.

aut asperis maris obviam iit, quantum inpendio, diligentiaque poterat. Et ne provinciae novis oneribus turbarentur, útque vetera, sine avaritia aut crudelitate magistratuum tolerarent, providebat: corporum verbera, ademptiones bonorum aberant.

§. 7. Rari per Italiam Caesaris agri: modesta servitia: intra paucos libertos domus: ac, si quando cum privatis disceptaret, forum et jus. Quae cuncta, non quidem coni via, sed horridus, ac pterumque formidatus, retinebat tamen, donec morte Drusi verterentur: nam, dum superfuit, mansere: quia Sejanus, incipiente adhuc potentia, bonis constilis notescere volebat; et ultor metuebatur, non occultus odii, et crebro querens, incolumi filio, adjatorem imperii alium vocari: et quantum superesse ut collega dicatur? Primas dominandi spes in

arduo: ubi sis ingressus, adesse studia et ministros: exstructa jam, sponte praefecti, castra; datos in manum milites: cerni effigiem ejus in monimentis Cn. Pompeii: communes illi cum familia Drusorum for mepotes (a): precandam post hace Modestiam, ut contentus esset. Neque raro, neque apud paucos talia jaciebat: et secreta quoque ejus, corrupta uxore, prodebantur.

§. 8. Igitur Sejanus maturandum ratus, deligit venenum, quo paulatim inrepente, fortutius morbus adsimularetur: id Druso datum per Lygdum spadonem, ut octo post annos cognitum est. Ceterum Tiberius per omnes valetudinis ejus dies, nullo metu, an ut firmitudinem animi ostentaret, etiam defuncto, necdum sepulto, curiam ingressus

<sup>(</sup>a) Adversis animis acceptum, quod filio Claudii socer Sejanus destinaretur: poltnisse nobilitatem familiae videbatur, suspectum que jam nimiae spei Sejanum ultro extulisse, Ann. L. III, XXIX.

si d'intorno partigiani e ministri : essersi già costrutti gli alloggiamenti ad arbitrio del Prefetto : messa in muno sur la milizia : la sua statua vedersi nel teatro di Pompeo : e starsi in sul punto , che i suoi nipoti sian comuni colla famiglia de Drusi : doversi dopo tutto ciò far voti alla Moderazione , che non passi egli anche più oltre. Ne di rado o in presenza di pochi uscivangli tai cosa di bocca , e finanche i suoi segreti , corrotta essendo la moglie , rendeansi palesi.

§. 8. Sejano dunque, parendogli ch' e' non fosse più da indugiare, scelse un gemere di veleno, che serpeggiando lentamente avesse tutta l'apparenza d'una malattia naturale. L'eunuco Liddo fu quegli, che diello a Druso, come scoprissi otto anui dopo (a). Del restante Tiberio ja tutta la durata del male, fosse perché non temea, o perché ostentar volca fermezza d'animo, anzi quando era quegli già morto e non sepolto ancora, portossi ogni di in Senato, e trovato avendo i consoli assisi in sedie comunali per segno di duolo, avvertilli dell'onore e del posto ad essi dovuto; ed

<sup>(</sup>a) V. il c. XI. di questo Libro.

a ciglio asciutto, non che con un ragionamento seguito confortò il senato che dirottamente piangea: Saper egli molto bene . che eravi luogo ad imputargli a delitto l'essersi in così fresco dolore presentato agli occhi de' Senatori : tollerarsi appena dalla maggior parte degli affitti le confortazioni de' congiunti, appena la luce del giorno: ne meritar essi la trecia d'imbecilli; sè peraltro aver cercato dal seno della Republica assai più solidi conforti. Compianta indi la decrepitezza d' Angusta, non che la troppo verde età de' suoi nipoti e la sua in sul declinare. chiese, che s'introducessero i figli di Germanico: unico sollievo delle presenti calamità. Andati i consoli per que' giovanetti, confortaronli, indi situarongli alla presenza di Cesare, che presili per mano Questi . disse, o PP. Coscritti, son coloro, che divenuti orfani consegnai al loro zio (a), pregandolo, che quantunque avesse egli figliuoli propri, non altrimenti che qual suo sangue ne prendesse cura , e gli allevasse , e tralignar non li facesse da se stesso e da' posteri suoi. Or che Druso n' è tolto, rivol-

<sup>(</sup>a) Adottivo.

est; consulesque, sede vulgari per speciem moestitiae sedentes, honoris locique admonuit; et effusum in lacrymas senatum, victo gemitu, simul oratione continua erexit. Non quidem sibi ignarum, posse argui, qued tam recenti dolore subierit oculos senatus : vix propinquorum adloquia tolerari , vix diem aspici a plerisque lugentium : neque illos imbecillitatis damnandos : se tamen fortiora solatia e complexu Reipublicae petivisse. Miseratusque Augustae extremam senectam, rudem adhuc nepotum, et vergentem aetatem suam, ut Germanici liberi, unica pracsentium malorum levamenta, inducerentur petivit. Egressi consules firmatos adloquio adolescentulos, deductosque, ante Caesarem statuunt. Quibus adprehensis , Patres Conscripti, hos , inquit , orbatos parente, tradidi patruo ipsorum, precatusque sum, quamquam esset illi propria soboles , ne secus', quam snum sanguinem, foveret ac tolleret sibique et posteris conformaret. Erepto Druso, preces ad vos converto, diisque et

patria coram obtestor, Augusti pronepotes, clarissimis majoribus genitos, suscipite, regite: vestram meanuque vicem explete. Hi vobis, Nero et Druse, parentum loco: ita nati estis, ut bona malaque vestra ad Rempublicam pertincant.

§. 9. Magno ea fictu, et mox precationibus faustis audita; ac, si modum orationi
posuisset, misericordia sui gloriaque animos
audientium impleverat: ad vana, et totiens
inrisa revolutus; de reddenda Republica,
utque consules, seu quis alius, regimen
susciperent, vero quoque et honesto fidem
dempsit. Memoriae Drusi eadem, quae in
Germanicum, decernuntur, plerisque additis, ut ferme amat posterior adulatio. Funus
imaginum pompa maxime inlustre fuit, quum
origo Juliae gentis £neas, omnesque Albanorum reges, et conditor Urbis Romulus,

go a voi le mie pregliiere, e testimoni gli Dei e la patria vi scongiuro, perchè prender vi vogliate il pensiero e la direzione de' pronipoti di Augusto, nati di chiarissimo sangue, e soddisficciate ai doveri così vostri che miei. Ecco, o Druso, o Nerone, chi vi farà da padre: voi siete nati tali, che il bene o il mal vostro alla Republica si appartiene.

S. Q. Udite furono tai cose fra lagrime dirotte, e fra voti di prosperità : e se posto egli avesse termine al suo ragionamento, eragli già riuscito di ricolmar di pietà ed ammirazione gli animi degli ascoltanti ; ma ritornato alle sue novellette, materia già tante volte di derisione, intorno al voler dimetter la Republica, e che i Consoli, o altri ne prendesse il governo, fece sì, che non si prestasse fede neppure alle cose vere ed onorate. Si de retarono alla memoria di. Druso le cose medesime, che a quella di Germanico (a), con qualche aggiunta, come ama per lo più l'adulazione che segue un' altra. L' esequie , per la pompa delle immagini, furono della massima magnifi-

<sup>(</sup>a) V. L. H. LXXXIII.

cenza; vedendosi in lungo ordine Enea, ceppo della Gente Giulia, tutti i Re d'Alba, e Rounolo fondator di Roma, indi la nobiltà Sabina, Atto Clauso, e tutte le altre effigie de' Claudj.

S. 10. Nel descriver la morte di Druso raccontai ciocchè ne tramandò la maggior parte degli scrittori, e la più degna di fede; ma non passerò sotto silenzio una voce sparsa in quei tempi, gagliarda a segno, clie non è ancora svanita. Corrotta che fu Livia , per consentire al delitto , aver Sejano guadagnato colle arti medesime l'eunuco Liddo, essendo questi per gioventù e bellezza caro al suo signore, ed uno de' suoi principali ministri : convenutosi indi tra' complici del luogo e del tempo di porgere il veleno, esser egli stato temerario a segno da travolger la cosa, e, rivelando segretamente che Druso voleva avvelenar suo padre, da render Tiberio avvertito che si astenesse della prima bevanda, che, nel cenar dal figlio, offerta gli venisse : quel vecchio allora in forza d'una trama di tal natura aver sul principio della tavola passato a Druso la tazza datagli a bere, ed in tal guisa tracannandola egli col disavvedimento della innocenza e della gioventu, esser cresciuto il post Sabina nobilitas, Attus Clausus (a), catéraeque Claudiorum effigies, longo ordino spectarentur.

S. 10. In tradenda morte Drusi, quae plurimis maximeque fidis auctoribus memorata sunt, retuli : sed non omiserim eorumdem temporum rumorem validum adeo, ut nondum exolescat. Corrupta ad scelus Livia, Sejanum Lygdi quoque spadonis animum stupro vinxisse : quod is Lygdus aetate atque forma carus domino, interque primores ministros erat : deinde inter conscios, ubi locus veneficii tempusque composita sint, eo audaciae provectum, ut verteret; et occulto indicio Drusum veneni in patrum arguens , monerct Tiberium , vitaudam potionem, quae prima ei, apud filium epulanti, offerretur : ea fraude tum senem , postquam convivium inierat , exceptum poculum Druso tradidisse; atque illo ignaro, et juveniliter hauriente, ar-

<sup>(</sup>a) Attus Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, Liv. L. II. Quol magis constat Atto Clauso, gentis principe. Suet, in Tiber.

ctam suspicionem, tamquam metu et pudore sibimet inrogaret mortem, quam patri struxerat.

S. 11. Haec vulgo jactata, super id quod nullo auctore certo firmantur, prompte refutaveris. Quis enim mediocri prudentia, nedum Tiberius , tantis rebus exercitus , inaudito filio exitium offerret , idque sua manu , et nullo ad poenitendum regressu? Quin potius ministrum veneni excruciaret, au+ ctorem exquireret, insita denique, etiam in extraneos, cunctatione et mora, adversum unicum, et nullius ante flagitii compertum, uteretur. Sed quia Sejanus facinorum omnium repertor habebatur, ex nimia caritate in eum Caesaris, et ceterorum in utrumque odio, quamvis fabulosa et immania credebantur: atrociore semper fama erga dominantium exitus. Ordo alioqui sceleris per A- sospetto, come se per timore e per vergogna data avesse a se medesimo quella morte, che tramata aveva al padre.

6. 11. Questa voce, oltre a non venir confermata da scrittore veruno, essendo popolare, può agevolmente rigettarsi. Imperciocché qual uomo mai di mezzana prudenza, non che Tiberio, esercitato nel maneggio di tanti affari , darebbe la morte ad un figlio senza pria sentirlo, e ciò di propria mano, e senza dar luogo a pentimento? Sottomesso avrebbe piuttosto il porgitor del veleno ai tormenti, indagato ne avrebbe l' autore, e fatto uso finalmente di quella connatural tardità e leutezza verso degli stessi stranieri, non dico verso d'un unico figliuolo, e non trovato finora colpevole di delitto veruno. Ma per esser Sejano riputato l'inventore di ogni scelleraggine, a motivo della soverchia condiscendenza di Cesare verse di lui, e dell' odio di tutti verso di entrambi, prestavasi fede alle cose tutte, per favolose e crudeli che fossero, divolgandosi sempre riguardo alla morte de' Principi ciocchè avvi di più orribile. Il filo altronde di questa aboninevole trama ; rivelato da Apicata, la moglie di Seiano, divenue palese sotto la tortura di Eudemo e di Liddo. Ne ebbevi scrittore, per nemico che gli fosse, il quale di ciò facesse rimprovero a Tiberio, nell'atto che non evvi cosa, di cui non si andasse in cerca, e non si esagerasse. La cagione, che ne indusse a raccontare questa voce e smentirla, si fu quella di shandire con un esempio si illustre tutte le dicerie, e chie-dere in grazia da coloro, in mano dequali perverra questo nostro lavoro, che le cose sparse da per tutto ed incredibili, le quali sentousi con avidità, non sieno da essi posposte alle vere, ed alterate onde renderle portentose.

§. 1a. Del rimanente nel lodar che fece Tiberio ne' rostri il figlio , prendeansi dal Senato e dal popolo abito e voci da duolo per finzione più, che di huon cuore , nel cui fondo rallegravansi , che la famiglia di Germanico rinvigorisse. I quali primi applausi , ed Agrippina , che mal celava le proprie speranze , accelerarouo la rovina. Imperocchè Sejano nel vedere , che della impunita morte di Druso il pubblico non condoleasi , preso heldanza dal misfatto , e dalla prosperità de' primi successi , rivolpicatam Sejani proditus, tormentis Eudemi, ac Lygdi patefactus est: neque quisquam scriptor tam infensus exstitit, ut Tiberio objectaret, quum omnia alia conquirerent, intenderentque. Mihi tradendi arguendique rumoris causa fuit, ut, claro sub exemplo, fulsas auditiones depellerem, peteremque ab iis, quorum in manus cura nostra venerit, ne divulgata atque incredibilia, avide accepta, veris, neque in miraculum corruptis, antehabeant.

S. 12. Ceterum laudante filium pro rostris Tiberio (a), senatus populusque habitum ac voces dolentum, simulatione magis quam libens, induebat, domumque Germanici revirescere occulti laetabantur. Quod principium favoris, et mater Agrippina, spem male tegens, perniciem adceleravere. Nam Sejanus ubi videt, mortem Drusi, inultam interfectoribus, sine moerore publico esse, ferox

<sup>(</sup>a) Pro rostris laudavit filium, stetitque in conspeetu, posifo corpore, interjecto tantummodo velamento, quod Poutificis oculos a funere arceret, et fiente, populo Romano non flexit vultum. Cons. ad Marc.XV-

scelerum, et quia prima provenerant, volutare secum, quonam modo Germanici liberos perverteret, quorum non dubia successio: neque sparai venenum in tres poterat . egregia custodam file, et pudicitia Agrippinae impenetrabili. Izitur contumaciam ejus insectari , vetus Augustae odium , recentem Liviae conscientiam exagitare, ut superbiam, fecunditate subnixam, popularibus studiis inhiare dominationi, apud Caesarem arguerent. Atque haec callidis criminatoribus: inter quos delegerat Iulium Postumum, per adulterium Mutiliae Priscae inter intimos aviae , et consiliis suis peridoneum , quia Prisca in animo Augustae valida, anum, suapte natura potentiae anxiam, insociabilem nurui efficiebat. Agrippinae quoque proximi inliciebantur, pravis sermonibus tumidos spiritus perstimulare.

§. 13. At Tiberius, nihil intermissa rerum cura, negotia pro solatiis accipiens,

gea seco stesso come perdere i figli di Germanico, della successione de' quali non eravi luogo a dubitare : nè avvelenarne tro riusciva possibile, per la gran fedeltà de' custodi, e la inaccessibil pudicizia di Agrippina. Comincia egli dunque ad inveire contro l'alterigia di lei, ed a riaccender l'antico astio d'Augusta, ed i freschi rimorsi di Livia, perchè alla sua superbia, figlia della fecondità, si desse da loro presso Cesare la taccia d'aspirar ella al dominio pel mezzo del favor popolare. E tutto ciò servendosi di astuti accusatori, tra' quali scelto avea Giulio Postumo, persona che per l'adulterio con Mutilia Prisca era tra confidenti d'Augusta, ed opportuno strumento de' suoi disegui , giacche Prisca , potente nell' animo di lei, rendeva questa vecchia, già per sua natura piena dell' ansietà di dominare, irreconciliabile colla nuora. Allettavansi nel tempo medesimo que' che stavan d' intorno ad Agrippina, onde con perversi discorsi continuassero ad aizzare animi, già grossi. abbastanza.

§. 13. Tiberio intanto senza interromper punto la cura de' pubblici affari, prendendo questi per un sollazzo, discuteva le ragioni

de' cittadini , e le istanze de' confederati. E fu egli , che propose i senatusconsulti per sollevare con una franchigia di tre anni la città di Cibira (a) in Asia, e quella d' Egio (b) in Acaja, rovinate dal tremuoto. -Nel tempo stesso Vibio Sereno, Proconsolo della Spagna ulteriore (c), condannato come reo di pubblica violenza, vien confinato in tempi si atroci (7) nell' isola d' Amorgo (d). Carsidio Sacerdote, incolpato d'aver soccorso di vettovaglie il nemico Tacfarina, è assoluto, com' anche C. Gracco, imputato del medesimo delitto. Costui era stato nella sua tenera età menato da suo padre Sempronio nell' isola di Cercina (e) per compagno dell' esilio. Cre-'sciuto quivi tra' fuorusciti ed idioti , traeva 'in seguito la sussistenza dall' andar per l' Affrica e la Sicilia barattando merci via l'issime : e pure non evitò i pericoli de' Grandi, E se non avessero Elio Lamia, e

<sup>(</sup>a) Propriamente nella Frigia sul Meandro.

<sup>(</sup>b) Vicino a Vostitza.

<sup>(</sup>c) Che comprendeva il Portogallo, l'Andalusia, e il Regno di Granata.

<sup>(</sup>d) Isola del mar Egeo.

<sup>(</sup>e) Ora Kerkene alla sinistra del golfo di Cabès.

ius civium, preces sociorum tractabat. ctaque, auctore eo, senatusconsulta, ut civitati Cibyraticae apud Asiam , Ægiensi apud Achaiam , motu terrae labefactis , subvenirctur remissione tributi in triennium. Et Vibius Serenus, proconsul ulterioris IIispaniae, de vi publica (a) damnatus, ob atrocitatem temporum (7), in insulam Amorgum deportatur. Carsidius Sacerdos, reus, tamquam frumento hostem Tacfarinatem juvisset, absolvitur; ejusdemque criminis C. Gracchus. Hunc comitem exilii admodum infantem pater Sempronius in insulam Cercinam tulerat. Illic adultus inter extorres, et liberalium artium nescios . mox per Africam ac Sicitiam mutando sordidas merces sustentabatur : nec tamen effugit magnae fortunae pericula. Ac

Vol. IV.

<sup>(</sup>a) Julia de vi publica tenetur qui eum imperium potestatemve haberet, civem Romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, jusseritve quid fieri, a-t quid in collum injucerit etc.

ni Ælius Lamia, et L. Apronius, qui Africam obtinuerant, insontem protexissent, claritudins infausti generis, et paternis adversis foret abstractus.

§. 14. Is quoque annus legationes Graecarum civitatum habuit, Samiis Junonis,
Cois Esc lapii delabro vetustum asyli ju
ut fii marctur petentibus. Samii decreto Amphictyonum nitebantur, quis praecipuum fuit
rerum omnium judicium, qan tempestate
Graeci, conditis per Asiam urbibus, ora
maris potiebantur. Neque disput apud Coos
antiquitas; et accedebat meritum ex loco.
Nam cives Romanos templo Exclapii induxerant, quum, jussu regis Mithridatis, dapud cunctas Asiae insu'as et urbes trucidarentur Vari's dehinc et sacpius inritis Praetorum questibus, postremo Caesar de immo-

Lucio Apronio, nel loro proconsolato d'Affrica, protetta l'innocenza di lui, avrebbe egli incontrata la rovina medesima per la sveuturata sua chiarezza di sangue, e le paterne avversità.

6. 14. In quest' anno ancora si ebbero ambascerie delle città Greche, per chieder la conferma dell' antico diritto d' asilo, in favor del tempio di Giunone da' Samj (a) , ed in favor di quello d'Esculapio da' Coi (b). I Sami appoggiavansi ad un decreto degli Amfizioni , presso de' quali risedette il supremo giudizio delle cose tutte in tempo , che i Greci signoreggiavano quella costa di mare. Nè diversa era l'antichità de' Coi, anzi ci si aggiugnea il merito della qualità del luogo. Perciocchè salvato aveano nel tempio d' Esculapio i cittadini Romani, allorche d'ordine di Mitridate faceasene macello per tutte le isole, e le città Asiatiche (c). Indi a ripetute e per lo più vane istanze de' Pretori fu finalmente fatta da Ce-

<sup>(</sup>a) Samo, isola dell' Egeo, non molto lungi da Megli Kora.

<sup>(</sup>b) Cos, ora Stan-co, isola anch' essa dello stesso mare.

<sup>(</sup>c) Ai tempi delle guerre intestine di Mario e Silla.

sure la proposta intorno alla scostumatezza degl' Istrioni: Commettersi da costoro azioni tumultuose (a) in pubblico, e disoneste per le case: i giuochi Osci di divertimento, un tempo, innocentissimo per la plebe, esserora ridotti a tal grado di scelleratezza e di forza, da doverli reprimere coll' autorità de' Padri. Fu allora che cacciaronsi gl'Istrioni d'Italia.

§. 15. L' anno medesimo addolorò nuovamente Cesare colla morte d' uno de birnati di Druso: nè meno con quella d' un suo amico. Questi fu Lucilio Longo, quel suo compagno d' ogni avvenimento disgustoso o piacevole, e l' unico de' Senatoriche seguito l' avea nella ritirata di Rodi. Perciò ebbe a pubbliche spese, benche uomo nuovo, esequie da Censore, e statua nella piazza d' Augusto per decreto de' Padri, da' quali maneggiavasi tuttavia ogni sorta d' affari, di manierachè il Procurator dell' Asia Lucilio Capitone fu citato a di-

l' an. 666 di Roma. Nel giorno destinato a codesta strage dicesi che perirono 150 mila Romani,

<sup>(</sup>a) Non già scandalose, come il Davanzati. Su le fazioni, eccitate dagl' Istrioni. V. L. I. degli An, su la fine.

modestia histrionum retulit: multa ab iis in publicum seditiose, foeda per domos tentari: Oscum quondam ludicrum. (a), levissimae apud vulgum oblectationis, eo flagitiorum et virium venisse, ut auctoritate Patrum coercendum sit. Pulsi tum histriones Italia.

§. 15. Idem annus alio quoque luctu Coevarem adficit, alterum ex geminis Drusi liberis exstinguendo (b): neque minus morte amici. Is fuit Lucilius Longus, omnium illi tristium laetorumque socius, unusque e senatoribus Rhodii secessus comes. Ita, quamquam novo homini, censorium funus, effigiem apud forum Augusti, publica pecunia Patres decrevere; apud quos etiam tum cuncta tractabantur; adeo ut procurator Asiae, Lu-

<sup>(</sup>a) Fabulae oscae, quae et Atellanae, ab Oscis, Campaniae populis, ab Etruria oriundis. Oscorum gens perierat, sed sermo, carmina, et mimi apud Romanos remanserant. V. Strab. L. V. p. 233. VI. et Liv. VII. 2.

<sup>(</sup>b) Soror Germanici Livia, nupta Druso, duos virilis sexus simul enixa est. L. II. c. 84.

cilius Capito, accusante provincia, causam dixerit, magna cum adseveratione Principis : non se jus , nisi in servitia , et pecunias familiares dedisse : quod si vim praetoris usurpasset, manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua : audirent socios. Ita reus, cognito negotio, damnatur. Ob quam ultionem, et quia priore anno in C. Silanum vindicatum erat, decrivere Asiae urbes templum Tiberio matrique ejus, ac senatui. Et permissum statuere : egitque Nero grates, ea causa, patribus atque avo, laetas inter audientium adfectiones, qui, recenti memoria Germanici , illum adspici , illum audiri rebantur : aderantque juveni modestia, ac forma, Principe viro digna, notis in eum Sejani odiis, ob periculum gratiora.

S. 16. Sub iden tempus de flamine Diali, in locum Servii Maluginensis defuncti, le-

fendersi d' un'accusa datagli da' Provinciali, mentre il Principe a chiara voce asseverava, non avergli dato diritto che su gli schiavi, ed il privato suo danaro : che se usurpato egli si fosse autorità di Pretore, e fatto avesse uso della forza militare, non era questa che una violazione degli ordini suoi : si prestasse quindi udienza ai confederati. In tal guisa il reo, venuto l'affare in chiaro. fu condannato. Per la qual punizione, e per la medesima, usata contro Silano l'anno precedente, decretarono le città d'Asia un tempio a Tiberio , a sua Madre , ed al Senato (a). Accordossi loro d' innalzarlo : e Nerone rendè per tal motivo grazie a' Padri ed all' avolo fra le liete commozioni degli ascoltatori, ai quali, per la fresca memoria di Germanico, parea di veder lui, di sentir lui ; e corteggio faceano al giovane il pudore e la bellezza, ornamenti degni d' un Principe, e che da' rischi, essendo noto l'astio di Sejano contro di lui, rendeansi in persona sua più graditi.

§. 16. Verso lo stesso tempo tratto Cesare così della elezione del Flamine Diale

<sup>(</sup>a) V. Cap. LV. et LVI.

in luogo del morto Servio Maluginense,, che della promulgazione d'una nuova legge. Poiche essere antica usanza, che da' Patrizi nati di padre e madre confarrati (a) si nominassero tre , per indi eleggersene uno ; ma non trovarsene ora, come an tempo, quell'abbondanza, essendo andato in disuso il costume di confurrare, o ritenuto da pochi (8). E ne adduceva egli molte cagioni; la principale dipendere dalla non curanza così degli uomini, che delle donne. Aggiunzersi a ciò le difficoltà della cerimonia medesima, le quali evitavansi a bella posta : non che l'uscir di patria podestà che facea casì colui, che otteneva il Fluminato, che colei , la quale al Famine si maritasse. Dovervisi quindi por rimedio con un Decreto del Senato , o con una legge , nel modo stesso, che erano state da Augusto molte cose della rozza untichità adattate alla presente costumanza. Discusse dunque tai cose, concernenti la religione, fu deciso, che ri-

<sup>(3)</sup> Ossia, da un matrimonio, dirò così, sagro, onde non potea sciogliersi che con de riti parimente sagri, cioè, colla diffarreazione, che era un solen-me sacrifizio, in cui adoperavasi il farro, cal esige-yasi la presenza di dicci testimosi.

gendo, simul reganda nova lege disseruit Caesar. Nam patricios (a), confarreatis parentibus genitos, tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuctudine, aut inter paucos retenta. Pluresque ejus rei causas adferebat; potissimam penes incuriam virorum feminarumque. Accedere ipsius caerimoniae difficultates, quae consulto vitarentur; et quando exiret e jure patrio, qui id flaminium apisceretur, quaeque imanum flaminis copveniret. Ita medendum Senatus decreto aut lege; sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum flexisset. Igitur tractatis reli-

<sup>(</sup>a) Tribus molis apul Veteres nupitae fiebant; uu, si verbi gratia mulier uno anno cum viro, licet sine legibus, fuit; farre, cum per Pontificem M. et Flaminem Dialem, per fruges et molam salsam conjungebantur, unde Confaireatio appellatur, ex quibus patrimi ef matrimi nascebantue etc.

gionibus, placitum instituto flaminum nihil demutari. Sed lata lex, qua flaminica Dialis, sacrorum causa, in potestate viri, catera promiscuo feminarum jure ageret: et filius Maluginensis patri suffectus. Utque glisceret dignatio sacerdotum, atque ipsis promptior animus foret ad capessendus caerimonias, decretum Corneliae virgini, quae in locum Scantiae capiebatur, sestertium LLS. XX. et quotiens Augusta thestrum introisset, ut sedes inter Vestalium consideret.

§. 17. Cornelio Cethego, Visellio Varrone Coss. pontifices, eorumque exemplo ceteri Sacerdotes, quum pro incolumitate Principis vota susciperent, Neronem quoque et Drusum iisdem diis commendavere; non tam caritate juvenum, quam adulatione: quae, moribus corruptis, perinde anceps si nulla, et ubi nimia est. Nam Tiberius haud umguardo all'istituto de' Flamini mulla iunovar si dovesse. Fu bensì fatto legge, che la Flaminica di Giove, in tutto ciò che apparteneva alla religione, fosse sotto la podessa del marito; in tutto il restante pricedesse col diritto di ogni qualunque fammina: ed intanto il figlio di Malogineuse fu surrogato in luogo del padre. E perchè crescesse la dignità Sacerdotale, e la facilità a volerla occupare, si deliberò, che alla vergine Cornelia, eletta in vece di Scanzia, si dessero in dono dugentomila esterzi (a), e che quante volte venisse Augusta in teatro, prendesse luogo tra le Vestali.

§. 17. Sotto il consolato di Cornelio Cetego, e Visellio Varrone, facendosi da' Pontefici, e ad esempio loro anche dagli altri Sacerbotti preghiere per la sanità del Principe (b), furono agli stessi Iddii raccomandati ancora Nerone e Druso, meno per amore verso di que' giovani, che per adulazione, di cui, allorchè son depravati i costumi, è egualmente pericoloso il niente ed il troppo. Imperocchè Tiberio, di-

<sup>(</sup>a) 38925, lire di Francia, ossia di nostra moneta centomila ducati ia circa.

<sup>(</sup>b) In occasione de' Decennali.

sfavorevole sempre alla casa di Germanico, allora poi si dolse con impazienza, che de' giovani venissero uguagliati alla sua vecchiaja, onde chiamato a se i Pontefici, interrogolli, se accordato avessero ciò alle preghiere o minacce di Agrippina. E benchè stessero coloro in su la negativa, ne furono dolcemente rimproverati ( essendo i più parenti di lei, o de' più principali di Roma ); in Senato poi gli avverti formalmente per l'avvenire, che non levassero in superbia gli animi mal fermi di que' giovani con degli onori innanzi tempo. Poichè replicava sempre Sejano, che la Città era divisa in due come in una guerra intestina; che v' era chi chiamavasi del partito d' Agrippina: e non opponendovisi ostacolo, questi sempre più crescerebbero : onde che non poteasi rimediare alla discordia, che colla rovina d' uno o due de' più ardimentosi.

§. 18. Sotto questo pretesto comincia ad attaccar C. Silio e Tizio Sabino. L'amicizia di Germanico fu rovinosa così per l'uno, che per l'altro. Per Silio eravi di più, che avendo egli regolato un grosso esercito per lo spazio di sette anni, ed essendo, dopo d'aver riportato l'onor delle insegue

quam domui Germaniei mitis, tum vero aequari adolescentes senectae suae , impatienter indoluit : accitosque pontifices percunctatus est , num id precibus Agrippinae , aut minis tribuissent. Et illi quidem , quamquam abnuerent, modice perstricti ( etenim pars magna e propinquis ipsius, aut primores civitatis erant ), ceterum in senatu, oratione monuit in posterum, ne quis mobiles adolescentium animos praematuris honoribus ad superbiam extolleret. Instabat quippe Sejanus, incusabatque diductam civitatem, ut civili bello: esse qui se partium Agrippinae vocent : ac ni resistatur , fore plures : neque aliud gliscentis discordine remedium , quam si unus alterve maxime prompti subverterentur.

§. 18. Qua causa C. Silium et Titium Sabinum adgreditur: amicitia Germanici prniciosa utrique; Silio et quod ingentis exercitus septem per annos moderator, parti que, apud Germaniam triumphalibus (a), Sacroviriani belli victor, quanto majore mole procideret, plus formidinis in alios dispergebatur; credebant plerique auctam offensionem. ipsius intemperantia, immodice jactantis, suum militem in obsequio duravisse, quum alii ad seditiones prolaberentur: neque mansurum Tiberio imperium, si iis quoque legionibus cupido uovandi fuisset. Destrui per haec fortunam suam Caesar, imparemque tanto merito rebatur. Nam beneficia eo usque laeta sunt, dum videntur exsolvi posse: ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur.

§. 19. Erat uxor Silio Sosia Galla, carritate Agrippinae invisa Principi. Hos corripi, dilato ad tempus Sabino, placitum: immisusque Varro consul qui paternas inimicitias obtendens, odiis Sejani per dede-

<sup>(</sup>a) Decreta eo anno tiumphalia insignia A. Caecinae, L. Arronio, C. Silio, ob res cum Germanis gestas. L. I. 72.

trionfali in Germania, il vincitor di Sacroviro, di quanto maggior mole egli fosse, tanto si sarebbe colla sua caduta diffuso la spavento negli altri. Credeasi da taluni . che il risentimento divenuto fosse maggiore per la poca moderazione di lui, vantandosi indiscretamente, che le sue sole truppe eransi mantenute nella subordinazione, correndo le altre in braccio agli ammutinamenti; ne rimaso sarebbe a Tiber'o l'impero, se venuto fosse anche alle sue legioni il talento di cose nuove. Con tai discorsi credea Tiberio mandarsi in fumo la propria grandezza, e non aver come ricompensare abbastanza un merito così grande. Giacche sono accetti i benefizj finché ne sembra poterli pagare : molto al di là, si rende odio per gratitudine.

§. 19. Aveva Silio per moglie Sosia Galla, in odio al Principe, perchè amata da Agrippina. Fu ordinato, che si arrestassero costoro, riserbando Sabino a tempo più opportuno: e si spedi Varrone, il quale sotto il pretesto della ioimicizia paterna serviva all'astio di Sejano col proprio disonore. All'istanza del reo per una breve dilazione, finchè uscisse il suo accusatore dal consolato, Cesare s'oppose : giacche erano i Magistrati , che soleano aggiornar le parti ; ne doveasi minorare l'autorità del consolo, alla cui vigilanza stavasi appoggiato che non corresse la Republica danno veruno. Era una proprietà di Tiberio di nasconder le scelleraggini di fresco suo ritrovamento sotto il velo di parole antiche. Che perciò a ferma sua instanza, come se o si procedesse con Silio a norma del'e leggi, o Varrone fosse realmente un Consolo, o quello un publico affare, si convocarono i Padri; standosi il reo in silenzio, o, se accingeasi alla difesa, non dissimulando per odio di chi fosse egli venuto in tanta estremità. Erano le accuse il sapere egli la guerra d Sacroviro, e far sembiante d'ignorarla: l'aver macchiata la vittoria colla rapacità, e col soffrire i delitti di (a) sua moglie : e per verità quello di maltolto era fuor d'ogni dubbio, ma fu dato a tutto il colore di lesa maestà; onde Silio prevenne colla morte volontaria l'imminente condanna.

<sup>(</sup>a) Di estorsione, senza dubbio.

cus suum gratificabatur. Precante reo breveni moram, dum accusator consulatu abiret, adversatus est Caesar : solitum quippe magistratibus diem privatis dicere : nec infringendum consulis jus, cujus vigiliis niteretur, ne quod respublica detrimentum caperet. Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere (a). Igitur multa adseveratione, quasi aut legibus cum Silio ageretur, aut Varro consul, aut illud respublica esset , coguntur Patres ; silente reo, vel si defensionem coeptaret, non occultante cujus ira premeretur. Conscientia belli Sacrovir diu dissimulatus, victoria per avaritiam faedata, et uxor Sosia arguebautur : nec dubie repetundarum criminibus haerebant : sed cuncta quaestione majestatis exercita, et Silius imminentem damnationem volontario fine praevertit.

<sup>(</sup>a) Callidus et novi juris repertor Tiberius mancipari singulos actori publico jubet. 11. 29. Vol. IV.

6. 20. Saevitum tamen in bona , non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat : sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur; ea primum Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit (a). Sosia in exsilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relingueretur, censuerat : contra Lepidus quar tam accusatoribus, secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit. Hunc ego Lepidum, temporibus illis, gravem et sapien tem virum fuisse comperio. Nam pleraque ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit: neque tamen temperamenti egebat, quum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium viguerit. Unde dubitare cogor, fato et sorte

<sup>(</sup>a) Concessit ei (M. Pisoni) paterna bona; satia firmus, ut saepe memoravi (An. 1. 75.) adversum recuniam, An. III. 18.

S. 20. Si procedè peraltro contro i suoi beni, non per la restituzione del danaro ai Provinciali (9), tra' quali non era chi. ne facesse domanda; ma gli fu tolto di quanto mai beneficato avealo Augusto, prendendo minutissimo conto di tutto ciò che competeva al Fisco : ecco le prime ricerche , usate da Tiberio contro l'altrui sostanze. Sosia fu esiliata per sentimento d' Asinio Gallo, ch' era stato d'avviso che una porzione de' beni si confiscasse, l' altra passasse ai figli. Manio Lepido per l'opposto accordò il quarto agli accusatori, secondo la disposizion della legge; il restante a' figliuoli. Questi è quel Lepido, che jo ritrovo essere stato in que' tempi uomo di gravità e di dottrina. Imperocchè temperò molte violenze, figlie dell' adulazione : e pur non avea bisogno di misura, avendo conservata una uguaglianza di credito e di benevolenza presso Tiberio. Onde m'è forza di stare in dubbio se l'inclinazione de' Principi per uno, e l'avversione per un altro, sia, come le altre cose tutte, l'effetto d'una certa fatalità e destino nel nascere; o se qualche cosa almeno dipenda dal nostro avvedimento, e rimanga in nostro arbitrio il prendere una strada nè vile..., prischiosa, la quale sia di mezzo fra un'alterigia, che ne rovina, ed una condiscendeuza che ne disonora. Intanto Messalino Cotta, di mascita uguale, ma d'animo ben diverso, propose un Senatusconsulto, in forza di cui i Magistrati, benché innocenti, ed ignarit degli altrui delitti, puniti venissero di que'che commettessero le mogli loro in Provincia, come de' proprj.

§. 21. Si passò indi a trattar di Calpurnio Pisone, uomo di nobiltà e di coraggio. Poichè avea questi detto, come io raccontai. ad alta voce in Senato, che per la prepotenza de' delatori allontanato sarebbesi di Roma; ed avuto avea il coraggio di chiamare, a dispetto dell' autorità di Augusta, in giudizio Urgulania, e trarla benanche dalla Reggia. Cose comportate allora da Tiberio; ma in un animo, che riandava sempre le offese, benché queste

nascendi, ut cetera, ita Principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid
in nostris consiliis, liceatque inter abruptam
contumaciam, et deforme obsequium, pergere iter ambitione ac periculis vacuum. At Messalinus Cotta, haud minus claris majoribus,
sed animo diversus, censuit cavendum senatusconsulto, ut quamquam insontes magistratus, et culpae alienae nescii, provincialibus uxorum criminibus, perinde quam
suis plecterentur.

§. 21. Actum dehinc de Calpurnio Pisone, nobili ac fercoi viro. Is namque, ut retuli (a), cessurum se Urbe ob factiones accusatorum, in Senatu clamitaverat, et, spreta potentia Augustae, truhere in jus Urgulaniam, domoque Principis excire ausus erat. Quae in praesens Tiberius civiliter ha-

<sup>(</sup>a) Inter quae L. Piso ambitum fori, saevitiam Oratorum increpans, abire se et cedere urbe, victurum in aliquo abdito et longinquo rure testabatur. Aq. 11. 34.

buit : sed in animo revolvente iras , etiam si impetus offensionis languerat, memoria valebat. Pisonem Q. Granius secreti sermonis incusavit, adversum majestatem habiti, adjecitque in domo ejus venenum esse, eumque gladio accinctum introire curiam. Quod, ut atrocius vero , tramissum : ceterorum , quae multa cumulabantur, receptus est reus; neque peractus, ob mortem opportunam. Relatum et de Cassio Severo exsule , qui sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus , per immodicas inimicitias , ut judicio jurati Senatus Creta amoveretur, effecerat : atque illic eadem actitando, recentia veteraque odia advertit; bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seriphio con senuit.

§. 22. Per idem tempus Plautius Silvanus, praetor, incertis causis, Aproniam conjugem in praeceps jecit; tractusque ad Caesarem ab L. Apronio socero, turbata mente si andassero raffreddando, ne rimaneva pur viva la memoria. Quinto Granio fu che accusò Pisone di segreti ragionamenti contro del Principe ; ed aggiunse , che avea del veleno in casa, ed entrava con armi sotto in Senato. Di questa ultima accusa, come inverisimile, non si tenne conto : degli altri capi , che ammassavansi in gran copia , fu ammesso per reo, ma non condannato a motivo dell' opportuna sua morte. Fu proposta in seguito la causa dell'esule Cassio Severo, il quale di nascita vile, di mala vita, ma robusto Oratore, operato avea col mezzo delle sue tante inimicizie in modo, che il Senato con sua sentenza giurata confinollo in Creta, e quivi tenendo la condotta medesima richiamò l'attenzione su le sue fresche ed antiche odiosità , onde spogliato de beni , e cacciato in esiglio, invecchiò nel sasso di Serifo (a).

§. 22. Nel tempo medesimo il Pretore Plauzio Silvano gettò, senza sapersene il motivo, da alto Apronia sua moglie, e menato dal suocero Apronio innanzi a Cesare, rispose come fuor di senno, ch'egli

<sup>(</sup>a) Serpho , isola del Mare Egeo.

dormiva profondamente, onde non erasi accorto di nulla, e che la moglie si era vo-Iontariamente uccisa. Tiberio portossi in sul momento a casa di lui, e visitò la camera, dove ravvisavansi tuttavia le vestigie della resistenza, e della violenza usata. Ne fa egli relazione in Senato, ed assegnati che furongli i Giudici, Urgulania, avola di Silvano, mandò un pugnale a suo nipote. La qual cosa fu creduta insinuazion del Principe a motivo dell' amicizia tra Augusta ed Urgulania. Il reo , fatti inutili tentativi col ferro, fecesi aprir le vene. Indi la sua prima moglie Numantina, accusata d'aver con incantesimi e malie renduto pazzo il marito, vien dichiarata innocente.

§. 23. Quest' anno finalmente liberò il popolo Romano dalla lunga guerra contro il Numida Tacfarinate. Imperocchè i passati Generali, creduto appena che le loro azioni bastassero a meritar loro le insegne trionfali, abbandonavano il nemico. Già di fatto contavansi in Roma tre statue laureate (a), e Tacfarinate dava tuttavia il

<sup>(</sup>a) Cioè di Furio Cammillo , di L. Apronio e di Giunio Bleso. V. An. 11. 52. 111. 21. 111 92.

respondit, tamquam ipse somno gravis, atque eo iguarus, et uxor sponte mortem suunsisset. Non cunctanter Tiberius pergit in domum, visit cubiculum: in quo reluctantis et impulsae vestigia cernebantur. Refert ad senatum, datisque judicibus, Urgulania, Silvani avia, pugionem nepoti misit. Quod perinde creditum, quasi Principis monitu, ob amicitiam Augustae cum Urgulania. Reusfrustra tentato ferro, venas proebuit exsolvendas. Mox Numantina, prior uxor ejus, accusata injecisse carminibus et veneficiis vecordiam marito, insons judicatur.

§. 23. Is demum annus populum Romanum longo adversum Numidam Tacfarinatem bello absolvit. Nam priores duces, ubi impetrando triumphalium insigni sufficere resuas crediderant, hostem omittebant: jamque tres laureatae in Urbe statuae; et adhuc raptabat Africam Tacfarinas, auctus

Maurorum auxiliis, qui Ptolemaeo, Jubae filio, juventa incurioso, libertos regios, et servilia imperia bello mutaverant. Erat illi praedarum receptor, ac socius populandi, rex Garamantum; non ut cum exercitu incederet, sed missis levibus copiis, quae ex longinquo in majus audiebuntur: ipsaque exprovincia, ut quis fortunae inops, moribus turbidus, promptius ruebant, quia Caesar, post res a Blaeso gestas, quasi nullis jam in Africa hostibus, reportari nonam legionem jusserat (a): nec proconsul ejus anni P. Dolabella retinere ausus erat, jussa Principis magis, quam incerta belli, metuens.

§. 24. Igitur Tacfarinas, disperso rumore, rem Romanam aliis quoque ab nationibus lacerari, coque paulatim Africa de-

<sup>(</sup>a) Ripamque Danabii legionum duae in Pannonia, duae in Moesia attiuebant, V. P. V.

guasto all' Africa, rinforzato dalle truppe ausiliarie de' Mauri, i quali sotto Tolommeo, figlio di Giuba, giovane spensierato, amato ayean meglio la guerra, che vedere i liberti far da Re, e comandare come a degli schiavi. Aveva egli per ricettatore delle prede, e per compagno de' saccheggi il Re de' Garamanti (a), non che vi andasse con un esercito, ma con de' piccoli corpi, che la lontananza facea credere maggiori di quelche erano : e dall'Affrica stessa si affollavano con maggior sollecitudine le persone a misura ch' erano povere, o sediziose, giacche Cesare, dopo le azioni di Bleso, comandato avea, come se non rimanessero più nemici in Affrica, che si conducesse in Pannonia la nona legione. Nè il proconsolo di quell'anno P. Dolabella ardito avea di ritenerla, temendo più gli ordini del Principe, che le incertezze della guerra.

§. 24. Taciarinate dunque fatto correr voce, che i Romani soffrivano travaglio dalle ultre Nazioni ancora, onde partivansi appoco appoco dell' Affrica; e che invi-

<sup>(</sup>a) All' occidente del paese de Dati.

luppar se ne potea anche il restante, quante volte coloro, cui era la libertà più cara della servitù, venissero tutti a piombar sopra; ingrossa le forze, e piantati gli alloggiamenti, assedia la terra di Tubusco (a). Ma Dolabella, raunate quante mai truppe avea, col solo terrore del nome Romano, e perchè i Nunidi alla fanteria non resistono, appena s'avanza, che scioglie l'assedio, fortifica i luoghi opportuni, e fa nel tempo medesimo recider la testa ai più principali de' Musulani (b) in sul cominciamento della ribellione. Indi perchè in tante spedizioni contro Tacfarinate erasi venuto a conoscere, che contro un nemico . avvezzo a scorrere in quà e in là, non conveniva l'andar con molte forze, nè da un lato solo ; tratto in campagna Tolommeo co' suoi terrazzani, dispone quattro squadre , che furono affidate a' legati ed ai Tribuni : alcuni poi scelti fra' Mauri guidavano la gente da scorrerie. Egli col consiglio trovavasi da per tutto.

<sup>(</sup>a) Tuburb alla riva del fiume Mejerda.

<sup>(</sup>b) La parte orientale del paese de Dati-

cedere, ac posse reliquos circumveniri, si cuncti, quibus libertas servitio potior, incubuissent; auget vires, positisque castris, Thubuscum oppidum circumsidet. At Dolabella, contracto qued erat militum, terrore nominis Romani, et quia Numidae peditum aciem ferre nequeunt, primo sui incessu solvit obsidium, locorumque opportuna permunivit : simul Principes Musulanorum , defectionem coeptantes, securi percutit. Dein, quia pluribus adversum Tacfarinatem expeditionibus cognitum, non gravi, nec uno incursu consectandum hostem vagum; excito cum popularibus rege Ptolemaeo, quatuor agmina parat , quae legatis aut Tribunis data : et praedatorias manus delecti Maurorum duxere : ipse consultor aderat omnibus,

S. 25. Nec multo post adfertur, Numidas apud castellum semirutum, ab ipsis quondam incensum, cui nomen Auzea, positis manalibus consedisse (a), fisos loco, quia vastis circum saltibus claudebatur. Tum expeditae cohortes alaeque, quam in partem ducerentur ignarae, cito agmine rapiuntur. Simulque coeptus dies, et concentu tubarum, ac truci clamore aderant semisomnos in barbaros : praepeditis Numidarum equis , aut diversos pastus pererrantibus. Ab Romanis confertus pedes, dispositae turmae, cuncta praelio provisa: hostibus contra, omnium nesclis, non arma, non ordo, non consilium, sed pecorum modo, trahi, occidi, capi. Infensus miles memoria laborum et adversum elu-

<sup>(</sup>a) Aedificia Numidarum agrestium, quae mapalia illi vocant, oblonga, incurvis lateribus tecta, quasi navium carinae suut, Sallst. in Jugur. c. 21.

6. 25. Ne guari dopo vien nuova, che i Numidi, piantate quelle lor capanne, eransi accampati (a) presso un Castello mezzo rovinato, detto Auzea, messo già da loro stessi a fuoco, fidati nel sito, perchè cinto intorno intorno da boschi immensi. Le truppe allora si di cavalleria . che di fanteria si fanno frettolosamente marciare sgombre di tutto, senza sapere dove elle si andassero. Ed in un punto erano già in sull' alba con suoni di trombe ed orribili clamori addosso a que' Barbari sonnacchiosi, mentre stavansene i cavalli de' Numidi o impastojati, o sparsi per le pasture. Dal canto de' Romani una fanteria stretta insieme, una cavalleria ben ordinata, tutto disposto alla zuffa; da quello de'nemici in vece , ignari di tutto , non armi, non ordine, non consiglio, ma erano a guisa di pecore sospinti, trucidati, fatti prigionieri. I nostri soldati, inviperiti per la memoria delle fatiche sofferte, e di

<sup>(</sup>a) I Numidi non può dirsi che si attendassero, come il Davanzati, ce con esso la schiera de Traluttori, giacchè mapalia sono case rurali mobili, e noa tende, col qual vocabolo intendonsi tele o pelli die stese per difendersi dall'aria.

dentes optatae totiens pugnae, se quisque ultione et sanguine explebant. Differtur per manipulos, Taclarinatem omnes, notum tot praeliis, consectentur: non, nisi duce interfecto, requiem belli fore. At ille, dejectis circum stipatoribus, vinctoque jum filio, et effusis unkique Romanis, ruendo in tela, captivitatem haud inulta morte effugit. Isque finis armis impositus.

§. 26. Dolabellae petenti abnuit triumphalia Tiberius, Sejano tribuens, ne Blaesi avanculi ejus laus obsolesceret. Sed neque Bluesus ideo inlustrior, et huic negatus honor gloriam intendit. Quippe minore exercitu, insignes captivos, caedem ducis, bellique confecti famam deportarat. Sequebantur et Garamantum legati, raro in Urbe visi, quos, Jucfarinate caeso, perculsa gens, neo culpae nescia, ad satisfaciendum populo Ro-Fol. IF. mano miserat. Cognitis dehino Ptolemaei per id bellum studiis, repetitus ex vetusto mos missusque e senatoribus, qui scipionem eburnum, togam pictam, antiqua patrum munera, daret, regemque et socium atque amicum appelluret.

§. 27. Eadem aestate mota per Italiam servilis belli semiua fors oppressit. Auctor tumultus T. Curtisius, quondam praetoriae cohortis miles, primo coetibus clandestinis, apud Brundisium et circumjecta oppida, moxpositis propalam libellis, ad libertatem vocabat agrestia per longinquos saltus et ferocia servitia: quum, velut munere deum, tres biremes adpulere ad usus commeantium illo mari. Et erat iisdem regionibus Curtius Lupus, Quaestor, cui provincia vetere ex more Calles evenerat (10). Is, disposita classiariorum copia, coeptantem quum maxime conjurationem disjecit. Missusque a Caesare pro-

ne al popolo Romano. Esaminatasi indi la favorevole condotta di Tolommeo in tutto di corso della guerra, rinnovossi l'antica usanza, e gli fu inviato un senatore, che gli presentasse un bastone d'avorio, e la toga trionfale, antichi donativi de' nostri maggiori, e gli desse il titolo di Re, d'alleato, e d'amico.

S. 27. Nella medesima state fu il seme d'una guerra servile per tutta Italia soffocato dalla sorte. L'autor del tumulto T. Curtisio, già soldato Pretoriano, con delle combriccole da principio in Brindisi ed in quella vicinanza, indi con de' publici cartelli . chiamava a libertà gli schiavi selvaggi e feroci di tutti que' boschi lontani , quando vi approdarono come per grazia Divina tre galce ad uso di chi va e viene per que' mari (a). Questore de' medesimi paesi trovavasi Curzio Lupo, cui secondo l'antico costume era toccata l'amministrazione delle strade (10). Questi, messa la ciurma di quelle galee in ordinanza, dissipò un ammutinamento, che stava allor allora per iscoppiare. Il Tribuno Stajo, spedito da Cesare

<sup>(</sup>a) Cioè nel Golfo di Venezia.

a gran giornata con un valido rinforzo, strascinò lo stesso Capo e i più principali a Roma, tutta già in timore per la gran quantità degli schiavi, che immensamento rerescea nell'atto che la plebe libera veniva di giorno in giorno a mancare (11).

6. 28. Sotto i medesimi Consoli, un padre in qualità di reo, un figlio in quella d'accusatore ( ambi chiamati Vibio Sereno ), funesto esempio della miseria e calamità di que' tempi, vengono introdotti in Senato: il padre, tratto allor dall' esilio, tutto sucido e scolorito, ed allora anche incatenato ad instanza del figlio; questi tutto lindo e vivace, facendola da delatore insieniemento e da testimonio, asseriva, essere da suo padre state tese insidie al Principe, ed inviati nelle Gallie sommovitori alla guerra; e vi aggiungeva , che il danaro somministrato l' avea Cecilio Cornuto, già Pretore, il quale annojato de' travagli, e perchè in que' tempi il pericolo valea quanto la morte medesima , determinò d'accelerarla colle proprie mani. Il reo per l'opposto, senza perdersi punto di coraggio, rivolto al figlio, cominciò a scuoter le catene, e ad implorare la vendetta degli Dei , perchè

pere Staius, tribunus, cum valida manu, ducem ipsum, et proximos audaciae in Urbem traxit, jam trepidam, ob multitudinem fumiliarum, quae gliscebat immensum, minore in dies plebe ingenua (11).

C. 28. Iisdem consulibus, miseriarum ac saevitiae exemplum atrox , reus pater , accusator filius ( nomen utrique Vibius Serenus ) in Senatum inducti sunt : ob exsilium retractus, inluvieque ac squalore obsitus, et tum catena vinctus, perorante filio, pater. Paratus adolescens multis munditiis, alacri vultu, structas Principi insidias, missos in Galliam concitores belli, index idem et testis dicebat ; adnectebatque , Cecilium Cornutum, praetorium, ministravisse pecuniam: qui taedio curarum, et quia periculum pro exitio habebatur, mortem in se festinavit. At contra reus, nihil infracto animo, obversus in filium, quatere vincula, vocare ultores deos, ut sibi quidem redderent exsilium, nbi procul tali more ageret; filium autem

quandoque supplicia sequerentur. Adseverabatque innocentem Cornutum, et falsa exterritum, idque facile intellectu, si proderentur alii: non enim se caedem Principis, et res novas uno socio cogitasse.

§. 29. Tum accusator Cn. Lentulum et Sejum Tuberonem nominat; magno pudore Caesaris, quum primores civitatis, intimi ipsius amici, Lentulus senectutis extremae, Tubero defecto corpore, tumultus hostilis, et turbandae reipublicae arcesscrentur. Sed hi quidem statim exempti. In patrem ex servis quaesitum: et quaestio adversa accusatori fuit: qui scelere vecors, simul vulgi rumore territus, robur (a), et saxum, aut parrici-

(a) Robur in careero is locus, quo praccipitatte maleñeo um gents, quod ante arcis robusteis includebantur. Fest. Video ca cerem publicum, saxis ingentibus structum, angustis foraminibus tenuem lacis umbram recipientem. In hune conjecti, robur Tullianum prospiciunt, in careeris inferiore loco ad lacvam circiter XII. pedes humi depressus. Sallust, in estil, 58,

rimandassero sè in esiglio, dove menar potesse la vita lungi da tanta perversità di costumi; il figlio poi fosse quandochè sia razi quinto dalla punizione. Nello stesso tempo affermava, essere Cornuto iunocente, ed impaurito dalle falsità, cosa facile ad intendersi, venendo allo scoprimento de' complici: giacche non era versismile, che con un solo compagno macchianesse egli morte del Principe, e mutazion di cose.

§. 29. L'accusatore allora nomina Cneo Lentolo e Sejo Tuberone, a grande scorno di Cesare, essendo i principali della Città, gl'intimi suoi amici, il decrepito Lentulo, l'infermiccio Tuberone coloro, che accusati venivano di guerre esterne, e di sommovimento di Republica. Questi peraltro furon liberi sul momento. Si presero però contro del padre le deposizioni de' servi, che furon contrarie all'accusatore, il quale fuor di sè per il delitto, non che impaurito dalle grida del popolo, che minacciava segrete, sasso (a), o supplizio de' parricidi (b),

<sup>(</sup>a) Tarpeo, da cui precipitavansi i rei.

<sup>(</sup>b) Cisé, di chiuderlo in un sacco di pelle con un canc, una scimia, un gallinaccio, ed una vipera, e gettarle in mare. V. Modestia. Dig. L. 43. t. 2.

partissi di Roma: indi fatto venir di Ravenna, è costretto al proseguimento dell'accusa, manifestando in tal guisa Tiberio l'astio antico contro l'esule Sereno. Perocchè, dopo la condanna di Libone, rimproverato gli avea per lettera, che egli solo avealo servito infrattuosumente; ed aggiunto aveavi cose più risentite di quello, che convenga dirsi ad orecchie orgogliose, e facili àd offendersi. Cesare raccontò tutto in capo d'ott' anni, ordendogli in questo frattempo varie accuse, quantunque la tortura, per la costanza de' servi, prodotto avesse un contrario effetto.

§. 30. Venutosi indi ai pareri, che furono di punirsi Sereno secondo l' antico costume, egli per iscemare l' odio pubblico,
vi si oppose: c quando Gallo Asinio fu
d' avviso, che si dovesse confinare in Giaro, o Donusa (a), anche questo parere fu
da lui disapprovato con dire, che sì l'una
che l' altra Isola mancava d' acqua, e che
doveansi dare i mexi di conservarla a chi
concedeasi la vita. In tal guisa fi Sereno
ricondotto ad Amorgo. E perchè Cornuto

<sup>(</sup>a) Stenosa, isela del Mar Egeo.

darum poenas minitantium, cessit Urbe, ac retractus Ravenna, exsequi accusationem adigitur; non occultante Tiberio vetus odium adversus exsulem Serenum. Nam post damnatum Libonem, missis ad Caesarem litteris, exprobraverat, suum tantum studium sine fructu fuisse, addideratque quaedam contumacius, quum tutum aput aures superbas et offensioni proniores. Ea Caesar octo post amnos retulit, medium tempus varie arguens; etiam si tormenta, pervicacia servorum, contra evenissent.

§. 30. Dictis dein sententiis, ut Serenus more majorum puniretur, quo molliret invidiam intercessit (a). Gallus Asinius, Gyaro aut Donusa claudendum, censere; id quoque adspernatus est, egenam aquae utramque insulam referens, dandosque vitae usus, cui vita concederetur: ita Serenus Amorgum reportatur. Et quia Cornutus sua manu ce-

<sup>(</sup>a) Jure Tribuniciae potestatis.

visset: ibaturque in eam sententiam, ni durius contraque morem suum palam pro accusatoribus Caesar, invitas leges, rempublicam in praecipiti conquestus esset: subverterent potius jura, quam custodes eorum amoverent. Sic delatores, genus hominum publico exitio repertum, et poenis quidem numquam satis correitum, per praemia eliciebantur.

§. 31. His tam adsiduis, tamque maestis, modica laetitia interficitur, quod C. Cominium, equitem Romanum, probrosi in se carminis convictum, Caesar precibus fratris, qui senator erat, concessit. Quo magis mirum habebatur, gnarum meliorum, et quae funa

erasi ucciso colle proprie mani, fu proposto d'abolirsi le rimunerazioni de' delatori. quante volte una persona, accusata di Maestà, data si fosse prima del termine del giudizio da sè stessa la morte : e già tutti appigliavansi a questo parere, se Cesare preso non avesse ostinatamente e palesamente, contro il suo costume , le parti degli accusatori , dolendosi , che vane sarebbero le leggi, e sicura la rovina della Republica : togliesser di mezzo le leggi piuttosto, che i custodi di esse. In tal guisa i delatori, razza di gente inventata per publico flagello , ed a cui non si è mai posto argine abbastanza colle punizioni , allettati venivano a forza di ricompense (a).

§. 31. Ad una serie di cose tanto continuate e tanto lagrimevoli venne interposto alquanto d'allegrezza per aver Cesare, ad instanza del firatello senatore, graziato C. Cominio cavalier Romano, convinto d'una poesia infamatoria contro di lui. E questo è quel che recava meraviglia maggiore, che un conoscitor del merito e di quanta lode un conoscitor del merito e di quanta lode

<sup>(</sup>a) E di titoli decorosi , qual é quello di oustodi delle leggi,

venga la clemenza accompagnata, si appigliasse al peggio. Imperocchè non peccava egli di dappocaggine, nè è un mistero quando le azioni de' Principi si esaltano con una sincera, e quando con un'allegrezza inorpellata; anzi egli stesso, d'altronde simulato, e come se gli uscisser di bocca a stento le parole, solea più liberamente e più speditamente parlare quante volte era altrui di giovamento. C. Suilio per l'opposto, Questore un tempo di Germanico, condannato ad uscir d'Italia perchè convinto d'aver data una sentenza per danari, fu egli di parere, che si confinasse in un' Isola: e ciò con tanto trasporto, che giuns e a giurare esservi il bene della Republica. La qual cosa, benchè ora sembrasse dura, convertissi in tanta lode tornato che fu Suilio. conosciuto in seguito per prepotente, venale, e di aver goduta l'amicizia di Claudio lungamente sì, nommai però lodevolmente. Alla medesima pena soggiacette Cato Firmio senatore per una falsa querela di lesa maestà, data alla sorella. Cato, come già raccontai , avea maliziosamente indotto Libone al male, e poi rovinato con accusarlo. Di questo servizio resogli memore

clementiam sequeretur, tristiora malle: neque enim socordia peccabat; nec occultum est quando ex veritate, quando adumbrata laetitia facta imperatorum celebrentur : quia ipse, compositus alias, et velut eluctantium verborum, solutius promptiusque eloquebatur, quotiens subveniret. At P. Suilium, Questorem quondam Germanici , quum Italia arceretur, convictus pecuniam ob rem judicandam cepisse, amovendum in insulam censuit; tanta contentione animi, ut et jurando obstringeret, e republica id esse. Quod aspere acceptum ad praesens, mox in laudem vertit , regresso Suilio : quem vidit sequens aetas praepotentem, venalem, et Claudii Principis amicitia diu prospere, numquam bene usum (a). Eadem poena in Catum Firmium senatorem statuitur, tamquam falsis majestatis criminibus sororem petivisset. Catus, ut retuli , Libonem inlexerat insidiis , deinde indicio perculerat : ejus operae memor Tibe-

<sup>(</sup>a) Vid. Ann. XI, et XIII,

rius, sed alia praetendens, exsilium deprecatus est: quominus senatu pelleretur, non obstitit.

- 6. 32. Pleraque eorum quae retuli, quaeque referam , parva forsitan , et levia memoratu videri, non nescius sum : sed nemo Annales nostros cum scriptura eorum contenderit, qui veteres populi Romani res composuere. Ingentia illi bella , expugnationes ur- . bium, fusos captosque reges; aut, si quando ad interna praeverterent, discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina, libero egressu memorabant. Nobis in arcto, et inglorius labor. Immota quippe, aut modice lacessita pax, moestae Urbis res, et Princeps proferendi imperii incuriosus erat. Non tamen sine usu fuerit, introspicere illa, primo adspectu levia, ex quis magnarum saepe rerum motus oriuntur.
  - §. 53. Nam cunctas nationes et urbes populus, aut primores, aut singuli regunt:

Tiberio, ma sotto altro pretesto, campollo dall'esiglio; non si oppose per altro, che fosse espulso dal Senato.

S. 32. Io non ignoro, che delle cose già raccontate, come di quelle che racconterò, parranno forse le più di poca importanza, e poco degne di memoria : ma non vi sia chi paragoni i nostri Annali cogli scritti di coloro, che composero l'antica storia del popolo Romano. Eranvi per costoro guerre strepitose, espugnazioni di Città, Re sconfitti e fatti prigioni; o se rivolgeansi talvolta ai domestici avvenimenti, aveano il largo campo delle dissensioni fra' Consoli e i Tribuni, delle leggi agraric e frumentarie, de'-contrasti della plube cogli ottimati : le nostre fatiche son ristrette , e da non trarne gloria veruna. Poichè la pace è stabile, o alterata di poco; le cose di Roma, lagrimevoli; ed un Principe, non curante di dilatar l' Impero. Non sarà peraltro senz' alcun profitto il profondarsi in quelle cose, a prima vista di poco rilievo, donde traggono spesso origine i più grandi avvenimenti.

§. 33. E per verità tutte le Nazioni e Città son rette o dal Popolo, o dagli Ottimati, o da un solo. Una forma di Republica, che sia come il fiore e la riunione di queste tre, può più facilmente lodarsi, che accadere : e quandochè avvenga , non può esser di lunga durata. Che perciò siccome in tempo, che prevalea la plebe, o gli ottimati, era necessario porsi al giorno del naturale della moltitudine, e per quali vie moderar si potesse; e quei che appreso aveano più d'ogni altro il genio del Senato e degli ottimati, eran riputati saggi e conoscitori de' tempi ; così in questa mutazione di cose, e ridotto lo stato di Roma come se un solo la signoreggi, queste son le cose, delle quali è d'uopo andare in cerca, e tramandarle alla posterità: mentre pochi sono i dotati di prudenza, con cui discernono le cose buone dalle ree, le utili dalle nocive : la maggior parte è ammaestrata dall' altrui esperienza. Del rimanente siccome tai cose ne giovano, così poco ne dilettano; imperocchè le descrizioni de' paesi , la varietà de' conflitti , le morti memorande de' Generali trattengono e ricreano l'animo de' leggitori ; le nostre storie all' incontro son come un fascio di ordini atroci, di delazioni continue, di amicizio

delecta ex his et consociata reipublicae forma laudari facilius, quam evenire; vel si evenit , haud diuturna esse potest. Igitur ut olim, plebe valida, vel quum Patres pollerent , uoscenda vulgi natura , et quibus modis temperanter haberetur; Senatusque et optimatium ingenia qui maxime perdidicerant, callidi temporum et sapientes credebantur : sic converso statu, neque alia re Romana, quam si unus imperitet, haec conquiri tradique in rem fuerit : quia pauci prudentia, honesta ab deterioribus, utilia ab noxiis discernunt; plures aliorum eventis docentur. Ceterum ut profutura, ita minimum oblectationis adferunt : nam situs gentium , varietates praeliorum, clari ducum exitus, retinent ac redintegrant legentium animum, nos saeva jussa, continuas accusationes, fallaces amicitias, perniciem innocentium, et easdem exitu causas conjungimus; obvia rerum similitudine, et satietate. Tum quod antiquis scriptoribus rarus obtrectator; neque refert cujusquam, Punicas Romanasve acies laetius extuleris: at multorum, qhi, Tiberio regente, poenam vel infamiam subiere, posteri manent: utque familiae ipsae jam exstinctae sint, reperies qui ob similitudinem morum, aliena malefacta sibi objectari putent: etiam gloria ac virtus infensos habet, ut nimis ex propinquo diversa arguens. Sed ad incoepta redeo.

§ 34. Cornelio Cosso , Asinio Agrippa Coss. Cremutius Cordus postulatur, novo ac tunc primum audito crimine, quod, editis annalibus, laudatoque M. Bruto, C. Cassium Romanorum ultimum dixisset (a). Accusabant Satrius Secundus, et Pinarius Natta, Sejani clientes: id perniciabile reo, et Caesar truci vultu defensionem accipiens:

<sup>(</sup>a) Philopoemenem ulrimum Graecorum ( appellarunt Romani) quia nollum postea inlastrem virum, ipsare dignum Graecia genuerit. Plut de Philopp. 536.

fallaci, di rovine d'innocenti, e di cause che van sempre a terminare in un modo, incontrandosi in esse conformità da per tutto e noja. Oltrechè rari sono i censori degli storici antichi , nè importa a veruno , che tu più favorevolmente esalti le cose Cartaginesi , che le Romane ; ma di molti di coloro, che sotto il regno di Tiberio incontrarono morte od infamia, vive tuttavia la posterità; e benchè sieno quelle stesse famiglie già spente, troverai di coloro, che, per uniformità di costumi, credono, che si rinfaccino loro le altrui malvage azioni : oltrechè la gloria stessa, la virtù ha i suoi nemici, come quella che rimprovera troppo da vicino il suo opposito. Ma ritorno al mio racconto.

§. 34. Sotto il Consolato di Cornelio Cosso, ed Asinio Agrippa fu Cremuzio Cordo accusato d'un nuovo e fin allora inudito delitto, che nel pubblicare i suoi Annali, e lodare M. Bruto, chiamato avesse C. Cassio l'ultimo de Romani. Erano gli accusatori Satrio Secondo, e Pinario Natta, entrambi creature di Sejano. Ciò dava il tracollo al reo, non che Cesare, in atto di sentir gon viso arcigno la dife-

sa, che da Cremuzio, certo di morire, fu incominciata in tal forma : Mi si fa , PP. Coscritti , un delitto delle parole : tanto sono innocente ne' fatti. Ma neppur quelle sono offensive del Principe, o della madre di lui, che van compresi nella legge di lesa maestà : bensì mi si appone di aver lodato Bruto e Cassio, le geste de quali essendo state da molti descritte , non avvi chi non ne facesse onorata menzione. Tito Livio , rinomato per la eloquenza, e molto più per la suu veracità, encomiò tanto Cneo Pompeo, che Augusto chiamavalo Pompeano: ne fu e ò d'ostacolo all' amicizia loro. Scipione , Afranio (a) , questi stessi Cassio , e Bruto, non son mai da colui detti ladri e patricidi , nomi , che impongonsi oggidi solamente, anzi spesso li nomina personaggi insigni. Gli scritti d' Asinio Pollione (b) fanno de' medesimi onorevole rimembranza. Messala Corvino esaltava Cassio, il suo Generale, e sì l'uno, che l'altro abbondaron di ricchezze e di onori. Al libro di M. Cicerone, in cui questi innalzò Catone

<sup>(</sup>a) Due capi del partito di Pompeo.

<sup>(</sup>b) Autore di una storia in XVII. libri, come ne racconta Suida; è citato anche da Suetonio.

quam Cremutius, relinquendae vitae certus, in hunc modum exorsus est : Verba mea . Patres conscripti, argunntur : adeo factorum innocens sum. Sed neque hace in Principem, aut Principis parentem, quos lex majestatis amplectitur : Brutum et Cassium laudavisse dicor; quorum res gestas quum plurimi composuerint, nemo sine honore memoravit. Titus Livius, eloquentiae ac fidei praeclarus in primis, Cn. Pompeium tantis landibus tulit , ut Pompeianum eum Augustus appellaret : neque id amicitiae eorum offecit. Scipionem , Afranium , hunc ipsum Cassium, hunc Brutum, nusquam latrones et parricidas, quae nunc vocabula imponuntur, saepe ut insignes viros nominat. Asinii Pollionis scripta egregiam eorumdem memoriam tradunt. Messala Corvinus imperatorem suum Cassium praedicabat : et uterque opibusque atque honoribus perviguere. Marci Ciceronis libro, quo

Catonem coelo aequavit, quid aliud dictator Caesar, quam rescripta oratione, velut
apud judices, respondit? Antonii epistolae,
Bruti conciones, falsa quidem in Augustum
probra, sed multa cum acerbitate habent:
carmina Bibaculi, et Catulli, referta contumeliis Caesarum leguntur. Sed ipse divus
Julius, ipse divus Augustus et tulere ista,
et reliquere; haud facile dixerim, moderatione magis an sapientia: namque spreta
exolescunt: si irascare, adgnita videntur.

§. 35. Non attingo Graecos, quorum non modo libertas, etiam libido impunita: aut, si quis advertit, dietis dieta ultus est. Sed maxime solutum, et sine obtrectatore fuit, prodere de iis, quos mors odio aut gratiae exemisset. Nom cum armatis Cassio et Bruto, ac Philippenses campos obtinentibus, belli civilis causa, populum per conciones. alle stelle, in che altro modo rispose Cesare, che con un'aringa, come al cospetto de Giudici? Le lettere di Antonio, le concioni di Bruto contengono ingiurie contro Augusto, false, egli è vero, ma sommamente mordaci. Le poesie di Bibaculo e di Catullo son ripiene di contumelie verso de Cesari (a); ma così Giulio che Augusto e soffrirono tai eose, e le lusciurono correre, non saprei dire se per moderazione più che per avvedutezza: giacché sprezzate, cadono in dimenticanza, se te ne risenti, ognun vede, che ti son note.

§. 35. Non parlo de Greci, che furono non solo liberi, ma licenziosi impunemente i; o se vi ebbe chi ne prendesse vendetta, questa fu di parole contro parole. Ma sopra tutto fu lecito, e senza biasimo, lo seriver di coloro, che la morte avea tolti così al livore, che alla parzialità. Yengo io forse con Cassio e Bruto, tuttavia in armi, ed accampati a Filippi, onde inflamar con aringhe il popolo per desiderio di guerra intestina? Eglino, benchè morti da

<sup>(</sup>a) Cioè, non solamente contro Giulio Cesare ed Augusto, ma contro tutta la loro famiglia.

sessanta anni (a), non sono forse così conosciuti dalle lero immagini, che neppure il loro vincitore à tolte di mezzo, come ritengono la loro porzione di rimembranza presso gli Scrittori? La posterità rende a ciascuno quell' onore, che gli si dee; ne mancherà, qualora io venga ad esser condannato, chi non solamente di Cassio e Bruto, ma di me pure faccia menzione. Uscito indi di Senato, cessò di vivere per digiuno. 1 Padri decretarono, che dagli Edili si dessero i libri alle fiamme (12); ma questi conservaronsi , prima occultati , poi dati alla luce (b). E questo è ciò, che ne La maggiormente ridere della sciocchezza di coloro, che credono di potersi coll'autorità, che ora hanno, spegnere anche la memoria de' posteri : che anzi colla punizione degli ingegni va il credito loro aumentandosi; nè hanno i Re stranieri, o chiunque usò la stessa sevizia , partorito altro , che a sè vitupero, a quelli gloria.

§. 36. Del rimanente farono così fre-

<sup>(</sup>a) La morte di Bruto e Cassie fu nel 712, ed ora correva l' auno 278..

<sup>(</sup>b) Dalla sua figlia Marcia sotto l' impere di Caligula.

incendo? an illi quidem, sexagesimum ante annum perempti, quo modo imaginibus suis noscuntur, quas ne victor quidem abolevit, sic partem memoriae apud scriptores retinent? Suum cuique decus posteritas rependit : nec deerunt , si damnatio ingruit, qui non modo Cassii et Bruti, sed etiam mei meminerint. Egressus dein Senatu, vitam abstinentia finivit : libros per aediles cremandos (12) censuere patres; sed manserunt occultati, ct editi (a). Quo magis socordiam eorum inridere libet, qui praesenti potentia credunt exstingui posse etiam sequentis aevi memoriam. Nam contra, punitis ingeniis, gliscit auctoritas, neque uliud externi reges, aut qui eadem saevitia usi sunt, nisi dedeeus sibi , atque illis gloriam peperere.

§. 36. Ceterum postulandis reis tam con-

<sup>(</sup>a) Ingenium patris tui, de quo sumprum erat supplicium, in usum hominum reduxisti, et a vera fillum viadicasti morte, ac restituisti in publica monumenta libros, quos vir ille fortismus sanguine suo scriperat. Sen. cons, ad Marc. L.

tinuus annus fuit , ut feriarum Latinarum diebus (13), praefectum Urbis Drusum, auspicandi gratia tribunal ingressum, adierit Calpurnius Salvianus in Sex, Marium : quod a Caesare palam increpitum causa exsilii Salviano fuit. Objecta publice Cyzicenis incuria caerimoniarum divi Augusti, additis violentiae criminibus adversum cives Romanos (a): et amisere libertatem, quam bello Mithridatis meruerant circumsessi , nec minus sua constantia , quam praesidio Luculli, pulso rege. At Fonteius Capito, qui proconsul Asiam curaverat, absolvitur, comperto ficta in eum crimina per Vibium Serenums neque tamen id Sereno nozae fuit, quem odium publicum tutiorem faciebat : nam ut

<sup>(</sup>a) Cyzicenis in cives Romanos violentius quaedam ausis publice libertatem ademit, quam bello Minhridatico merueraut. Suet. de Tiber, 37.

quenti in questo anno le accuse , che ne' giorni delle Ferie Latine (13) essendosi Druso, il Prefetto di Roma, portato nel Tribunale per prendere un felice possesso della sua carica, se gli fece innanzi Calpurnio Salviano, ed accusò Mario, cosa, di cui gli fu fatto da Cesare rimprovero in publico, e fu motivo, che si mandasse Salviano in esilio. Il comune di Cizico è imputato di negligenza verso il culto del Divino Augusto (a), ed inoltre di delitto di forza usata a danno e male de'cittadini Romani (b) : quindi perdettero quella libertà , che meritata aveano per l' assedio nella guerra di Mitridate, e per la espulsione di quel Re, effetto non meno della lor costanza, che dell'aiuto di Lucullo. Fonteio Capitone per l'opposto, che governata avea l'Asia da Proconsolo, è assoluto . venutosi in chiaro . che false eran le accuse dategli da Vibio Sereno (c): nè perciò corse Sereno alcun danno, come guarentito dall' odio publico : giacchè i som-

<sup>(</sup>a) Non perfezionando il Tempio, che aveano incominciato ad inalzargli.

<sup>(</sup>b) Con imprigionarne taluni.

<sup>(</sup>c) Il figlio, di cui si parla al 3. 28.

mi delatori eran pressoché sagrosanti : i deboli e dappoco eran que' che punivansi.

6. 37. Verso lo stesso tempo la Spagna ulteriore (a), avendo inviato ambasciatori, chiese, ad esempio dell' Asia, d' innalzare un tempio a Tiberio ed a sua madre : nella quale occasione Cesare , fermo d'altronde in dispregiar gli onori, e credendo dover rispondere a coloro, che lo andavan rimproverando d' aver preso la piega dell'ambizione, cominciò in tal forma : Ben so . PP. Coscritti , che molti avrebber voluto fermezza in me , dopo non essermi opposto alle Città dell' Asia . che chiedeano dianzi la cosa medesima : giustificherò dunque la mia condiscendenza, ed aprirovvi il mio cuore su ciò, che ho deliberato per l'avvenire. Non avendo il Divino Augusto contraddetto all'inalzamento in Pergamo d'un Tempio a sè, ed alla Città di Roma, io, cui, fian leggi tutti i suoi detti o fatti, camminai tanto più di buon animo sulle tracce di lui, quanto che al mio culto aggiungeasi quello del Senato. Del rimanente come l' aver-

<sup>(</sup>a) Il Portogallo, l'Andalusia, il Regno Bi Granata, compresi sotto il nome di Lusitania e Retica.

quis districtior accusator, velut sacrosanctus erat: leves, ignobiles, poenis adficiebantur.

§. 37. Per idem tempus Hispania ulterior, missis ad Senatum legatis, oravit, ut exem plo Asiae delubrum Tiberio matrique ejus exstrueret : qua occasione Caesar , validus alioqui spernendis honoribus, et respondendum ratus iis, quorum rumore arguebatur in ambitionem flexisse, hujuscemodi orationem coepit : Scio , patres conscripti , constantiam meam a plerisque desideratam . quod Asiae civitatibus, nuper idem istud petentibus, non sim adversatus: ergo et prioris silentii defensionem, et quid in futurum statuerim, simul aperiam. Quum divus Augustus sibi atque Urbi Romae templum apud Pergamum sisti non prohibuisset ; qui omnia facta dictaque ejus vice legis observem, placitum jam exemplum promptius secutus sum, quia cultui meo veneratio Senatus adjungebatur (a). Ceterum ut

<sup>(</sup>a) Decrevere Asiae urbes templum Tiberio matrique ejus, et Senatui. 25.

semel recepisse veniam habuerit; ita per omnes provincias efligie numinum sacrari, ambitiosum, superbum: et vanescet Augusti honor, si promiscuis adulationibus vulgatur.

§. 38. Ego me, Patres Conscripti, mortalem esse, et hominum officia fungi, satisque habere, si locum Principem impleam, et vos testor, et meminisse posteros volo: qui satis superque memoriae meae tribuent, ut majoribus meis dignum, rerum vestrarum Providum, constantem in periculis, offensionum pro utilitate publica non pavidum credant. Haec mihi in animis vestris templa , hae pulcherrimae effigies , et mansurae: nam quae saxo struuntur, si judicium posterorum in odium vertit, pro sepulchris spernuntur. Proinde socios, cives, et deos ipsos precor : hos, ut mihi, ad finem usque vitae, quietam et intelligentem humanij divinique juris mentem duint ; illos , ut quandoque concessero, cum laude et bonis reto una volta accettato, è scusabile, così l' essere adorati per le Provincie tutte in sembianza di Divinità, sente dell'ambiciso e del superbo: ed andrà la venerazione di Augusto in fumo, quante volte comune si renda per mezzo d'ogni sorta di adulazione.

8. 38. Che io sia persuaso d'esser mortale, dt non far altro che adempire i doveri d'uomo, e di esser felice abbastanza, se soddisfo al supremo grado, in cui mi trovo , ne chiamo voi in testimonio , PP. CC., e voglio che ne conservino i posteri rimembranza: i quali onoreranno a sufficienza, ed anche troppo, la mia memoria, nel credermi degno de' miei magiori , curante di ciò che vi appartiene, ne' pericoli coraggioso, e scevro di timor d'offendere chi si sia quante volte l' utile pubblico il richiegga. Ecco i miei Tempi negli animi vostri, ecco le più belle statue, e durevoli : poichè tai cose di sasso. se il giudizio della posterità le converte in odio, schifansi a guisa d' avelli. Prego io dunque e i nostri alleati, e i Cittadini, e gli Dei stessi : questi , perchè mi concedano, finche vivo, mente posata e conoscitrice delle Divine ed umane leggi; quelli, perchè, morto ch' io mi sia', accompagnino le mie azioni e' l mio nome d' una lodevole e felice rimembranza. Persistette dopo di ciò in disprezzare anche ne' privati colloqui questa sorta di venerazione; cosa da altri interpetrata per moderazione, da molti per diffidenza, e da taluni per bassezza d'animo. Poiche esser gli Eroi, che aspirano alle cose le più sublimi : così divinizzati Ercole e Bacco presso de' Greci, così Romolo presso di noi. Meglio di tutti Augusto, che ne concepì la speranza. Tutt' altro essere in mano de' Principi : l' unica cosa , che non debbono questi esser mai sazi di procacciarsi, una favorevole memoria: poiche disprezzo di fama , disprezzo di virtù.

§. 39. Sciano intanto infatuato per la troppa fortuna, ed infiammato ancora dalla donnesca impazienza, facendogli Livia (a) le più vive premnre del promesso matrimonio, scrive a Cesare, poiché quantunque presente usavasi in que' tempi parlargli per via di lettere, un memoriale in questa

<sup>(</sup>a) La sorella di Germanico, e sposa un tempo da Druso,

cordationibus, facta atque fimam nominis mei prosequantur. Perstititque posthae secretis etiam sermonibus adspernari talem sui aultum: quot alii modestiam, multi, quia diffideret, quidam, ut degeneris animi, interpretabantur. Optimos quippe mortalium altissima cupere. Sie Herculem, et Liberum apud Graecos: Quirinum apud nos, deum numero additos. Melius Augustum, qui speraverit (a). Cetera Principibus statim adesse; unum insatiabiliter parandum, prosperam sui memoriam: nam contemptu famae, contemni virtutes.

§. 39. At Sejanus nimia fortuna socors, et muliebri insuper cupidine inconsus, promissum matrimônium flagitante Livia, componit ad Caesarem codicillos: moris quippe tum erat, quamquam praesentem, scripto

Vol. IV.

<sup>(</sup>a) Benignitas enim mea me ad coelestem gloriam efferet. Sueton. de Aug. 714

adire (a): ejus talis forma fuit : Benevolentia patris Augusti, et mox plurimis Tiberii judiciis ita insuevisse, ut spes votaque sua non prius ad deos, quam ad Principum aures conferret. Neque fulgorem 'honorum umquam precatum: excubias ac labores, ut unum e militibus, pro incolumitate imperatoris, malle. Attamen quod pulcherrimum, adeptum, ut conjunctione Caesaris dignus crederetur : hinc initium spei. Et quoniam audiverit, Augustum, in conlocanda filia, nonnihil etiam de equitibus Romanis consultavisse: ita si maritus Liviae quaereretur, haberet in animo amicum, sola necessitudinis gloria usurum : non cuim exuere imposita munia : satis aestimare, firmari domum adversum iniquas Agrippinae offensiones; idque liberorum 'causa. Nam si-

<sup>(</sup>b) Ferunt et Caesarem primum rationem reperisse anicos per literas conveniendi, cum curam agendi de rebus iis, quea incidissent, nec multitudo occupationum, nec urbis magnitudo spatium darent. Plut, in Caesar. Sermones com vingulis, atque etiam cum Livia sua graviores, h. moisi in scriptis, et e libello halebat, ne plus mmusve loqueretur. Suct. de Aug. 84.

forma. Per la benevolenza di Augusto, e pe' tanti attestati datigliene da Tiberio, aver egli contratto l'abito di non portar si tosto le sue speranze e i suoi desideri agli Dei , che alle orecchie de' Principi. Nè il fulgor degli onori aver mai formato l'oggetto delle sue preghiere : bensì preferir veglie e fatiche, al pari di ogni qualunque soldato, per la salvezza dell'Imperadore. Aver tuttavia conseguita la più bella cosa del mondo, l'esser riputato degno di stringersi in parentela con Cesare (a): ecco l'origine delle speranze. E siccome aveya egli inteso, che nel collocar la figliuola fosse venuta ad Augusto qualche leggiera idea anche intorno a' Cavalieri Ro-· mani , così in ogni caso che si volesse maritar Livia, avesse presente all'ani.no l'amico, che d'altro profittato non avrebbe, che della gloria della parentela. Poichè non avrebbe perciò deposto le cariche : dar egli tutto il valor, che si dee, al veder consolidata la propria fumiglia a fronte degli ingiusti risentimenti di Agrippina: e tutto ciò in considerazione de' figli. Mentre in quanto

<sup>(</sup>a) Per la figlia destinata moglie di Druso , figlio di Claudio,

a sè, essergli bastevole ed anche d'avanzo', la vita, che consumata avesse presso di sì gran Principe.

6. 40. A tai cose Tiberio, lodata ch' ebbe la divozione di Sejano e percorsi superficialmente i benefizi fattigli , avendo chiesto tempo come a farvi piena riflessione, soggiunse : Gli altri uomini tutti tengono fissi i loro pensieri in esaminare ciocchè loro è utile : diversa la condizione de Principi , , il primo occhio de' quali dee aversi alla pubblica opinione: ecco perchè io non ricorro a cose fucili a rispondersi, esser, cioè, Livia stessa colei, che può risolvere, se le convenga altro matrimonio dopo quello di Druso , o menar la sua vita nella casa , in cui si trova : aver ella madre ed avola , consiglieri assai più stretti. No : io tratterò teco più schiettamente, e prima di tutto, intorno ai risentimenti d' Agrippina : questi , a creder mio, leveranno assai maggior fiamma, se il matrimonio di Livia venga a ridurre come in parti la famiglia de' Cesari : anche ora (a)

<sup>(</sup>a) Che non è ancora accaduto un tal matrimonio ne risentono i mici nipoti, cioè i figli d'Agrippina col suo figlio adottivo Germanico, e di Livia col suo figlio naturale Druso.

bi multum superque vitae fore, quod tali cum Principe explevisset.

S. 40. Ad ea Tiberius , laudata pietate Sejani, suisque in eum beneficiis modice percursis, quum tempus tamquam ad integram consultationem petivisset, adjunxit: Ceteris mortalibus in eo stare consilia, quid sibi conducere putent: Principum diversam esse sortem; quibus praecipua rerum ad famam dirigenda: ideo se non illuc decurrere, quod promptum rescriptu: posse ipsam Liviam statuere, nubendum post Drusum, an in penatibus iisdem tolerandum haberet: esse illi matrem et aviam, propiora consilia : simplicius acturum, de inimicitiis primum Agrippinae ; quas longe acrius arsuras, si matrimonium Liviae, velut in partes, domum Caesarum distraxisset : sic quoque erumpere aemulationem feminarum, eaque discordia nepotes suos convelli (a): quid , si intendatur certamen tali conjugio? Falleris enim , Sejane , si te mansurum in eodem ordine putas, et Liviam, quae C. Caesari , mox Druso nupta fuerit , ea mente acturam, ut cum equite Romano senescat. Ego ut sinam, credisne passuros, qui fratrem ejus, qui patrem, majoresque nostros, in summis imperiis videre? Vis tu quidem istum intra locum sistere; sed illi magistratus et primores, qui, te invito, perrumpunt, omnibusque de rebus consulunt, excessisse jam pridem equestre festigium, longeque anteisse patris mei amicitias, non occulti ferunt, perque invidiam tui , me quoque incusant. At enim Augustus filiam suam equiti Romano tradere meditatus est (b). Mirum hercule, si, quum in omnes curas distraheretur, immensumque attolli provideret, quem conjunctione tali super alios extulisset, C. Proculeium, et

<sup>(</sup>a) Divisa et discors aula erat...sed fratres (Germanicus et Drusus) mire concordes. XI. 43.
(b) Multis ac diu, etiam ex equestri ordine, cir-

scoppiano le gare donnesche, e restano da tal dissensione travagliati i miei nipoti : che sarà se verrassi, per causa d'un tal matrimonio, ad una zuffa maggiore? Poiche tu vai errato, o Sejano, se ti lusinghi che ti conterrai nello stesso grado, e che Livia, la moglie prima di C. Cesare, indi di Druso, avrà idee tali, che invecchi da moglie d'un cavalier Romano. Quand'anche io il permetta, credi tu, che lo soffran coloro, che àn veduto il fratello di lui, il genitore, e gli antenati nostri nella suprema autori à? Ai tu bene la volontà di non uscir de' tuoi limiti : ma que' Magistrati stessi , que' Grandi , che penetran da me , tuo malgrado , e vogliono dar giudizio d' ogni cosa , dicono alla scoperta che tu hai da gran tempo oltrepassata la dignità cavalleresca, e sei di gran lunga da più di tutti gli amici di mio padre : e per l' invidia che àn di te, incolpano me stesso ancora. Ma dirai , ebbe Augusto in animo di maritar sua figlia ad un Cavalier Romano. Gran che se dandosi egli pensier d'ogni cosa, e prevedendo a qual auge tirato avrebbe colui, che con un tal parentado messo avesse al di sopra degli altri, fece entrar ne' suoi ragionamenti un C. Proculejo, ed

alcuni altri , netissimi per la loro tranquilla maniera di vivere, e per la nissuna ingerenza ne' pubblici offari. Ma se ne fa colpo questa dubbiezza d' Augusto, non dee forse farne un maggiore l'averla data in isposa a M. Agrippa ed in seguito a me? Queste son le cose che non à voluto per l'amicizia occultarti; del resto non mi vedrai contrariare nè i tuoi , nè i disegni di Livia. Cosa io rivolga nell' animo mio, con qua' nuovi legami disponga io di stringerti a me , tralascerò per ora di dire : l'unica cosa, che ti paleserò, si è, che nulla avvi di così grande, che sia immeritevole della tua virtù, e dell' animo tuo verso di me; ed all' occasione non mancherò o in Senato, o parlando al popolo , di farne menzione.

§. 41. Sejano non temendo tanto del matrimonio, quanto di cose d'assai maggior conseguenza, fa una nuova supplica, per rimuover que'taciti sospetti, quelle dicerie del volgo, e la vicina invidia. E perchè o vietando le continue adunanze in casa sua non debilitasse il proprio potere, o aumentandole, non desse alle malvage lingue che dire, appigliossi al partito di spinger Tiberio a passar la vita in un qual-

quosdam in sermonibus habuit, insigui tranquilitate vitae, nullis reipublicae negotis permixtos. Sed si dubitatione Augusti moremur; quanto validius est, quod M. Agrippae, nox mihi conlocavit? Atque ego hace, pro amicitia, non occultavi: ceterum neque tuis, neque Liviae destinatis adversabor. Ipse quid intra animum volutaverim, quibus adhue necessitudinibus immiscere te mihi parem, omittam ad praesens referrer id tantum aperiam, nihil esse tam excelsum, quod non virtutes istae, tunsque in me animus mereantur; datoque tempore, vel in Senatu, vel in concione non reticebo.

§. 41. Rarsum Sejanus, non jam de matrimonio, sed altius metuens, tacita suspicionum, vulgi runtorem, ingruentem invidiam deprecatur. Ac ne adsiduos in domum coetus arcendo, infringeret potentiam, aut receptando, fucultatem criminantibus prueberet; huc flexit, ut Tiberium ad vitam, comspectis conditionis, Tiberium privigaum suum elegit. Suct. de Aug. 63. procul Roma, amoenis locis degendum, impelleret. Multa quippe providebat: sua in manu aditus; litterarumque magna ex parte se arbitrum fore, quum per milites commerrent: mox Caesarem, vergente jam senecta, secretoque loci mollitum, munia imperii facilius transmissurum; et minui sibi invidiam, adempta salutantum turba; sublatisque inanibus, vera potentia augere. Igitur paulatim negotia Urbis, populi adoursus, multitudinem adfluentium increput, extollens laudibus quietem et solitudinem: quis abesse taedia, et offensiones, ac praecipua rerum maxime agitari.

§. 42. Ac forte habita per illos dies de Votieno Montano, celebris ingenii viro, cognitio, cunctantem jam Tiberium perpulit, nt vitandos crederet patrum coetus, vocesque, quae plerumque verae et graves coram ingerebantur: nam postulato Votieno

che luogo ameno, lungi da Roma. Poichè prevedea egli molte cose : che in man sua sarebbero le udienze : e che diverrebbe egli, in gran parte, l'arbitro delle lettere, andando queste e venendo per mezzo de' soldati : che Cesare poco dopo, accostandosi già alla vecchiaja, ed ammollito dalle delizie del luogo, verrebbe più facilmente a discaricarsi delle cure del governo : che intanto l'invidia verso di sè scemerebbe, cessando la turba de' cortigiani ; e tolte così le frivolezze, crescerebbe in solida potenza. A poco a poco disapprova que' tanti affari di Roma, quel concorso di popolo, quella turba di persone, che venivan da tutte le bande ; encomiando in vece la tranquillità e la solitudine; da cui stan lontani i fastidi, e i disgusti, e dassi luogo a trattar più che ovunque gli affari di grandissima importanza.

§. 42. E la causa, che accidentalmente agitossi in que' di riguardo a Vozieno Montano, persona di famoso ingegno, diede a Tiberio, già perplesso, l'ultima spinta a credere di dovere evitar le adunanze, e le voci de' Senatori, che vere per lo più e spiacevoli gli venivan dette in sul viso. Poichè nell' accusa di Vozieno per le ingiurie

profferite contro di Cesare, mentre il soldato Emilio, che facea da testimonio, per desiderio di provar ciocchè dicea, fa un fedel racconto di tutto, e fa ogni sforzo per asseverarlo, benché fra persone che davangli in su la voce, sentì Tiberio colle proprie brecchie que' vituperi, co' quali era segretamente lacerato; e ne resto punto a segno, che gridò volersi giustificare o su due piedi, o in un giudizio; ed a stento giunsero le preghiere degli amici, e l'universale adulazione a calmarlo. Intanto Vozieno fu punito come reo di Maestà; Cesare poi, appunto perchè lo accagionavano d'essere inesorabile contro de' delinquenti, divenutolo sempre più, esiliò Aquilia, accusata d'adulterio con Vario Ligure, benchè Lentulo Getulico , disegnato Cousolo , condannata l'avesse a norma della legge Giulia (a), e cancellò dal ruolo de' Senatori Apidio Merula, per non aver giurato negli atti del Divino Augusto (b).

<sup>(</sup>a) Cioè, colla rilegazione, per cui non si perdea, come per l'esilio, il diritto di cittadinauza.

<sup>(</sup>b) V. il nostro Disc. Prel. p. 33.

ob contumelias in Caesarem dictas, testis Æmilius , e militaribus viris , dein studio probandi cuncta refert, et quamquam inter obstrepentes, magna adseveratione nititur, audivit Tiberius probra , quis per occultum lacerabatur; adeoque perculsus est, ut se vel statim, vel in cognitione purgaturum clamitaret; precibusque proximorum, adulatione omnium, aegre componeret animum. Et Votienus quidem majestatis poenis adfectus est. Caesar objectam sibi adversus reos inclementiam eo pervicacius amplexus . Aquiliam , adulterii delatam cum Vario Ligure, qnamquam Lentulus Gaetulicus, consul designatus, lege Julia damnasset, exsilio punivit : Apidiumque Merulam , quod in acta divi Augusti non juraverat, albo senatorio erasit.

§. 43. Auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum legationes, de jure templi Dianae Limnatidis (a), quod suis a majoribus , suaque in terra dicatum , Lacedae monii firmabant an valum memoria, vatumque carminibus; sed Macedonis Philippi, cum quo bellassent, armis ademptum, ac post C. Caesaris et M. Asinii sententia redditum. Contra Messenii, veterem inter Herculis posteros divisionem Pelopponesi protulere, suoque regi Dentheliatem agrum, in quo id delubrum, cessisse: monimentaque ejus rei sculpta saxis, et aere prisco mancre. Quod si vatum, annalium ad testimonia vocentur, plures sibi ac locupletiores esse: neque Philippum potentia, sed ex vero statuisse; idem regis Antigoni, idem imperatoris Mummii judicium: sic Milesios, permisso publice arbitrio, postremo

<sup>(</sup>a) In Messeniorum finibus est Dianae cognomento Limantidis (a lacubus) templum, commune solis Doriensium Messeniis, ut Lacedaemoniis. Strab. VIII. p. 362.

§. 43. Fu data in seguito udienza alle ambascerie de' Lacedemoni (a) e de' Messeni intorno al diritto del Tempio di Diana Limnatide, che i Lacedemoni provarono coll'autorità degli storici e de' pocti edificato da' lor maggiori e nel loro paese, ma che era stato loro tolto dalle armi di Filippo il Macedone nelle guerre avute con lui, indi restituito per sentenza di C. Cesare , e M. Antonio. I Messeni per l' opposto produssero un'antica divisione del Peloponneso fra' posteri d' Ercole : ed esser toccato al loro Re l'agro Denteliate , dov' era il Tempio: e ravvisarsene tuttavia i monumenti, scolpiti in marmo, e bronzi antichi. Che se fossero richiamati alle testimonianze di versi, e di annali, averne eglino in maggior copia e più ricche : ne esser lo stabilimento di Filippo un effetto della prepotenza, ma della verità: concordar col suo il sentimento del Re Antigono, e del Generale Mummio: così aver decretato i Milesj in un publico compromesso, e così

<sup>(</sup>a) Spartani, ora que' di Paleschori; i Messenj poi son que' di Mosseniga.

finalmente Atidio Gemino Pretore di Acaja. In tal guisa fu giudicato a favor de' Messenj. Anche i Segestani (a) chiesero il rifa cimento del tempio di Venere sul monte Erice (b), rovinato per l'antichità, richiamando alla memoria intorno alla sua origine cose già conosciute, e care a Tiberio, che ne prese volentieri la cura come consanguinco. Allora si discussero le istanze de' Marsiglicsi; e fu approvato l' esempio di P. Rutilio : imperocche questi , esule in virtu di legge, fu dagli Smirnesi ricevuto per cittadino: con questo stesso diritto Volcazio Mosco, esule anch'egli, divenuto Marsigliese, a questa Republica, come patria, lasciati aveva i suoi leni.

§. 44. Cessarono in quest'anno di vivere dae personaggi illustri, Cu. Lentulo, e L. Donizio. La gloria di Lentulo, oltre al consolato e le insegne trionfali riportate da' Getuli, la formavano la povertà, che saputo avca soffrire, indi le gran ricchez-

<sup>(</sup>a) Que' di Castel a mare in Val 'di Mazzara in Sicilia

<sup>(</sup>b) Monte & Ginliano.

Atidium Geminum, praetorem Achaiae, decrevisse. Ita secundum Messenios datum. Et Segestani aedem Veneris, montem apud Erycem, vetustate dilapsam, restaurari postulavere; nota memorantes de origine ejus, et laeta Tiberio (a): suscepit curam libens, ut consanguineus. Tunc tractatae Massiliensium preces, probatumque P. Rutilii exemplum (b): namque eum, legibus pulsum, civem sibi Smyrnaei addiderant: quo jure Vulcatius Moschus exsul, in Massilienses receptus, bona sua reipublicae eorum, ut patriae, reliquerat.

§. 44. Obiere eo anno viri nobiles Cn. Lentulus, et L. Domitius. Lentulo, super consulatum, et triumphalia de Getulis, gloriae fuerat bene tolerata paupertas, dein ma-

<sup>(</sup>a) Montium Eryx maxime memoratur ob delubrum Veneris ab Aenea conditum. Mela.

<sup>(</sup>b) P. Rutilium, virum non sui saeculi, sed omnis aevi optimum, interrogatum lege repetundarum, maximo cum gemitu civitatis dammarat. Vellej. 11. 15. Vol. IV.

gnae opes innocenter paratae, et modeste habitae. Domitium decoravit pater, civili bello maris potens, donec Antonii partibus, mox Caesaris misceretur. Arus Pharsalica acie, pro optimatibus ccciderat : ipse delectus, cui minor Antonia , Octavia genita , in matrimonium daretur. Post , exercitu flumen Albim transcendit, longius penetrata Germania, quam quisquam priorum : easque ob res insignia triumphi adeptus est. Obiit et L.Antonius, multa claritudine generis, sed improspera: nam patre ejus, Julo Antonio, ob adulterium Juliae morte punito, hunc admodum adolescentulum, sororis nepotem, seposuit Augustus in civitatem Massiliensem . ubi specie studiorum nomen exsilii tegeretur: habitus tamen supremis honor; ossaque tumulo Octaviorum inlata, per decretum Senatus.

 45. Iis dem consulibus, facinus atrox, in citeriore Hispania, admissum a quodam

ze, acquistate senza delitto, e godute con moderazione. Domizio era rinomato per suo padre, padrone del mare nel tempo delle guerre civili, finchè divenue partigiano d'Antonio, indi di Cesare. L'avolo era ne' campi di Farsaglia morto per gli ottimati (a): egli fu il prescelto a marito d'Antonia Minore, figlia d'Ottavia. In seguito passò coll' esercito l'Albi , penetrando più che qualunque altri prima di lui nella Germania; ed ottenne per tal motivo le insegne trionfali. Mori anche L. Antonio, personaggio di gran chiarezza di sangue, ma sventurata : perchè punito suo padre di morte per l' adulterio con Giulia , Augusto mandò colui , nipote di sorella , assai giovane, a Marsiglia, ove sotto colore d'esservi a studio, si nascondesse la realtà dell' esilio. Furono nondimeno onorati i suoi funerali, e riposte le ossa nel sepolero degli Ottavi, per decreto del Senato.

§. 45. Sotto gli stessi Consoli fu commesso un fatto atroce da un contadino di

<sup>(</sup>a) Tra' Pompejani.

Termeste (a), nella Spagna citeriore (b). Costui avendo assalito improvvisamente per istrada il Pretore della Provincia L. Pisone , niente a motivo della pace guardingo, lo trasse con una sola ferita a morte : e riuscitogli per la velocità del cavallo di scappare, ne smontò all'entrar che fece ne' lnoghi boscosi, e per dirupi e burroni inaccessibili rendè vana ogni ricerca di chi l'inseguiva : ma per poco : imperocchè preso il cavallo, e portato in giro per le vicinanze, si venne in cognizione di chi era, e ritrovato ch'egli fu, mentre veniva a forza di tormenti costretto a rivelare i complici, gridò in suo linguaggio ad alta voce, che inutili erano le interrogazioni : venissero pur gl'indettati, e sucessero da spettatori: non esservi per lui tormenti di forza tale da strappareli di bocca la verità. E quando fu il medesimo nel di seguente ricondotto alla tortura , si tolse di mano delle guardie con tanto impeto, e die di capo in un sasso,

<sup>(</sup>a) Lerma nella Castiglia vecchia.

<sup>(</sup>b) La stresa che la Tarraconese : insomma tutto il restante della Spagna fin a' Pirenei , tolto la Lusitania e la Belica.

agresti, nationis Termestinae: is praetorem provinciae, L. Pisonem, pace incuriosum, ex improviso in itinere adortus, uno vulnere in mortem adfecit : ac pernicitate equi profugus, postquam saltuosos locos attigerat, dimisso equo, per derupta et avia sequentes frustratus est : neque diu fefellit : nam prehenso ductoque per proximos pagos equo, cujus foret cognitum : et repertus , quum tormentis edere conscios adigeretur, voce magna, sermone patrio, frustra se interrogari clamitavit : adsisterent socii ac spectarent : nullam vim tantam doloris fore , ut veritatem eliceret. Idemque, quum postero ad quaesitionem retraheretur, eo nisu proripuit se custodibus, saxoque caput adflixit,

ut statim exanimaretur. Sed Piso Termestinorum dolo caesus habetur: qui pecunias e publico interceptas, acrius quam ut tolerarent Barbari (a), cogebat.

8. 46. Lentulo Gaetulico, C. Calvisio Coss. decreta triumphi insignia Poppaeo Sabino, contusis Thracum gentibus, qui montium editis, inculti, atque eo ferocius agitabant. Causa motus, super hominum ingenium, quod pati delectus, et validissimum quemque militiae nostrae adspernabantur; ne regibus quidem parere nisi ex libidine soliti; aut, si mitterent auxilia, suos ductores praeficere, nec nisi adversum accolas belligerare. Ac tum rumor incesserat fore, ut disjecti, aliisque nationibus permixti, diversas in terras traherentur. Sed antequam arma inciperent, misere legatos, amicitiam, obsequiumque memoraturos ; et mansura baec, si nullo novo onere tentarentur; sin ut victis

(a) Nune reipublicae Prusensium impendia, reditus, debitores exeutio, quod ex ipsa tractata magis ac magis necessarium intelligo. Multae enim pecuniae a priva. tis detineutur: praeterea quaedam minime legitimis sumptibus erogantur, Plin. L. X. epi. 26. che restò morto immantinente. Pisoue per altro si crede ucciso per trama de' Termestini, perchè riscuoteva il publico danaro, da taluni frodato, con un'asprezza maggior di quello, che tollerar si potesse da' Barbari.

S. 46. Sotto il Consolato di Lentulo Getulico e C. Calvisio furon decretate le insegne trionfali a Poppeo Sabino, per avcre abbattuto i Traci , i quali in su le cime de' monti, senza cultura veruna, ed appunto perciò operavano con ferocia maggiore. Il motivo del tumulto, oltre al genio nazionale, fu l'aversione, ch'eglino aveano alle leve, ed all'obbligo di cedere i più bravi della lor milizia : gente avvezza a non obbedire ai Re medesimi, che venendogliene il talento; o se dovessero mandar truppe ausiliarie, a farle capitanare da' suoi, ne portar le armi, che contro ai confinanti. Allora poi crasi sparsa voce, che disgregati , e confusi colle altre Nazioni, sarebbero per esser tratti in paesi stranieri. Prima però di dar di piglio alle armi, spedirono ambasciatori per richiamare alla memoria la loro amicizia, e sommissione; cose, che durate sarebbero, quante volte stuzzicati non venissero con una qualche nuova gravezta: che se s' imponesse loro la servitù, come a' vinti, non mancar loro armi e gioventù, non che un animo pronto alla libertà, o alla morte. Facean nel tempo medesimo pompa di alcuni Forti costrutti in su le rupi, e de' loro genitori e delle loro mogli quivi ridotti, non che minacciavano una guerra intrigata, ardua, e sanguinosa.

6. 47. Ma Sabino ( date delle dolci risposte finchè non riuni tutto l'esercito) dopo che giunse Pomponio Labeone dalla Mesia colla sua legione, e'l Re Remetalce coll'ajuto de' suoi , rimasti saldi nell'antica fedeltà, con sì fatto rinforzo s' avvia verso il nemico, che già preso avea posto ai passi delle selve. Eranvi taluni, che con maggiore arditezza vedeansi sulle colline aperte: e questi nè furono con grave stento sloggiati dal Generale Romano, che avanzossi coll'esercito, nè si sparse molto sangue de' Barbari a motivo della vicina ritirata. Quivi piantati poco dopo alloggiamenti ben muniti, occupa con valida forza il monte, angusto, e che con una schiena continuata e piana va a congiugnersi ad un forservitium indiceretur, esse sibi ferrum et juventutem, et promptum libertati, aut ad mortem animum. Simul castella rupibus indita, conlatosque illue parentes et conjuges ostentabant, bellumque impeditum, arduum, cruentum, minitabantur.

§. 47. At Sabinus, donce exercitus in unum conduceret, datis mitibus responsis, postquam Pomponius Labeo e Moesia cum legione, rex Rhoemetalces cum auxiliis popularium, qui fidem non mutaverant, venere; addita praesenti copia, ad hostem pergit, compositum jam per angustias saltuum: quidam audentius apertis in collibus visebantur: quos dux Romanus, acie suggressus, haud aegre pepulit, sanguine barbarorum modico, ob propinqua suffugia. Mox castris in loco communitis, valida manu montem occupat, angustum, et aequali dorso continuum usque

ad proximum castellum, quod mogna vis armata, aut incondita, tuebatur: simul in ferocissimos, qui ante vallum, more gentis,
cum carminibus et tripudiis persultabunt, mittit delectos sagittariorum. Ii dum eminus
grassabantur, crebra et inulta vulnera fecere; propius incedentes, eruptione subita turbati sunt, receptique subsidio Sugambrus
cohortis, quam Romanus promptam al pericula, nee minus cantuum et armorum tumultu trucem, haud procul instruxerat.

§. 48. Translata deline castra hostem propter, relictis apud priora munimenta Thracibus, quos nobis adfuisse memoravi: illisque permissum vastare, urcre, trahere praedas, dum populatio lucem intra sisteretur, noctemque in castris tutam et vigilem capesserent; id primo servatum, mox versi in luxum, et raptis opulenti, omittere

tino (a) contiguo, difeso da gran quantità di soldati, o gente accogliticcia: e contemporaneamente spedisce il fior de'satetatori a caricare i più arditi, che, secondo il costume nazionale, saltavano con suoni e canti dinanzi alle trincee. Coloro nello imperversar da lontano fecero molte ferite, ed a man salva, ma al farsi troppo da vicino, furono da una improvvisa sortita messi in disordine, e ritiraronsi fra le file della Coorte de' Sugambri, che il General Romano disposta avea poco lontano per corpo di riscrva, nè era il loro strepito del canto e delle armi meno terribile.

§. 48. Fu indi il campo trasferito accanto al nemico, lasciando negli antichi Forti que Traci, che dissi d'averne prestato il loro ajuto: ed a questi fu, che si permise il devastare, incendiare, e saccheggiare, purchè il guasto finisse colla luce del giorno, e passasser poi la notte cauta e vigilante negli alloggiamenti. Questa fu la condotta, che osservossi da principio: datisi poco dopo alla crapula, e ricchi di rapine, cominciano ad abbandonare i posti, ed andar

<sup>(</sup>a) V. la Dilue, 81. del L. III.

barcollando per il soverchio cibo, o per il sonno e l'ubbriachezza. I nemici dunque venuti a notizia della loro scioperataggine, allestiscono due corpi d'armata, con uno de' quali venissero ad investire i saettatori, coll' altro attaccassero gli alloggiamenti Romani, non già colla lusinga d'impadronirsene , ma perchè fra gli urli e i dardi intento ciascuno al proprio rischio non sentisse il rumore dell'altro attacco : si scelse oltre a ciò l'oscurità della notte per render più intensa la paura. Ma quei che portavansi a sforzar le trincce, vengono facilmente respinti. Le truppe ausiliarie de' Traci, sbigottite da quella subitana incursione, trovandosene una porzione dentro de' Forti, ed una maggiore vagante al di fuori, furono con tanto maggiore accanimento trucidate, quantochè rimproveravasi loro, che disertori, e traditori portasser le armi per porre in ceppi sè stessi e la patria.

§. 49. Nel di seguente Sabino pose in mostra l'esercito su d'una pianura, se mai i Barbari, haldanzosi de' vantaggi della notte, ardissero di venire alle mani: e poichè questi non dipartivansi dal castello o dalle contigue alture, diè principio all'assedio stationes, lascivia epularum, aut somno et vino procumbere. Igitur hostes, incuria eorum comperta, duo agmina parant; quorum altero populatores invaderentur, alii castra Romana adpugnarent, non spe capiendi, sed ut clamore, telis, suo quisque periculo intentus, sonorem alterius praelii non acciperet: tenebrae insuper delectae, augendam ad formidinem. Sed qui vallum legionum tentabant, fucile pelluntur. Thracum auxilia, repentino incursu territa, quum pars munitionibus adjacerent, plures extra palarentur, tanto infensius caesi, quanto perfugae et proditores, ferre arma ad suum patriaeque servitium, incusabantur.

§. 49. Postera die Sabinus exercitum aequo loco ostendit, si barbari successu noctis alacres praelium auderent: et postquam castello, aut conjunctis tumulis non degrediebantur, obsidium coepit per praesidia, quae opportune jam muniebat : dein fossam loricamque contexens, quatuor millia passuum ambitu amplexus est (a): tum paulatim, ut aquam pabulumque eriperet, contrahere claustra, artaque circumdare : et struebatur agger, unde saxa, hastae, ignes propinquum jam in hostem jacerentur. Sed nihil aeque, quam sitis, fatigabat, quam ingens multitudo bellatorum, imbellium, uno reliquo fonte uterentur. Simul equi, armenta, ut mos barbaris, juxta clausa, egestate pabuli exanimari: adjacere corpora hominum, quos vulnera, quos sitis peremerat: pollui cuncta sanie, odore, contactu. Rebusque turbatis, malum extremum discordia accessit : his de-

<sup>(</sup>a) Obsidentes ultra jactum teli fossam faciunt, eamque non solum vallo et sadibus, sed etiam turriculis instrunct, ut erumpentibus ex civitate possint obsistere, quod opus loriculam vocant, Veget. IV. 28.

per mezzo delle rocche, che andava già fortificando ove il bisogno lo richiedea. Costrutto indi un fosso ed un parapetto abbracciò lo spazio in giro di quattromila passi. Indi per tor loro acqua e foraggio, comincia a ristringer a poco a poco la circonvallazione : ed ergevasi già un cavalier di terra donde scagliar sassi, aste, e fuoco contro d'un nemico già ridotto sotto gli approcci. Ma nulla tanto li molestava, quanto la sete, non rimanendo che una fonte sola per uso della immensa quantità delle truppe, così regolari, che accogliticce. Nel tempo stesso i cavalli, gli armenti, chiusi, secondo il costume de' Barbari, insieme, cominciano per mancanza di pabulo a morire : in poca distanza trovansi i cadaveri degli estinti dalle ferite, dalla sete : tutto insonima vien contaminato dalla marcia, dal puzzo, dal contatto. A questo disordin di cose si aggiunse il più estremo de' mali, la discordia, chi (a) ap-

<sup>(</sup>a) Yiene lo storico alla enumerazione de' portiti e de' loro capi. Dini voleva la resa, Tarsa la morte, e Turesi la soritta. Non può dirsi, che Dini fosse un vile, ma un nouno, che conoscitore delle forze e della clemenza Romana, non che delle circostanze

parrechiandosi alla resa, chi alla morte, e ad ammazzarsi l'un l'altro. Ed eravi finalmente chi consigliava non una morte invendicata, ma una sortita: gente tutta onorata, henchè di diversa opinione.

§. 50. E per verità Dini fra duci, uomo di età avanzata, e conoscitore per la langa sperienza così delle forze, che della clemenza Romana, ragionava della necessità di deporre le armi, come l'unico rimedio ne' casi disperati. Ed egli fu il primo a rendersi a discrezione in compagnia della moglie e de' figliuoli : lo seguivano i deboli per età o per sesso, e chiunque era vago della vita più, che della gloria. La gioventù peraltro stava divisa fra Tersa, e Turesi. Fisso era così all' uno che all' altro il morir liberi ; ma Tarsa , gridando che bisognava farlo subito, e rompere il filo delle speranze e de' timori , ne diè l' esempio , cacciandosi una spada nel seno : nè manca-

de'suoi, si decide ad arrendersi quando è inutile la resistenza. Ecco perchè abbiam creduto, che que neque ignolise, riferir si dovesse a tutti, ed ecco anche perchè il verum l'abbiam tradotto per verità, servendo alla partizione di ciocchè avea già indicato sollettivamente, ditionem, i'lis mortem, et mutuos inter se ictus parantibus: et erant, qui non inultum exitium, sed eruptionem suaderent: neque ignobiles, quamvis diversi sententiis.

§. 50. Verum e ducibus, Dinis, provectus senecta, et longo usu vim atque elementiam Romanam edoctus, ponenda arma, unum adflictis id remedium, disserebat. Primusque se cum conjuge et liberis victori permisit: secuti aetate aut sexu imbecilli, et quibus Vol. IV.

· major vitae quam gloriae cupido. At juventus Tarsam inter et Turesim distrahebatur : utrique destinatum cum libertate occidere : sed Tarsa properum finem, abrumpendas pariter spes ac metus clamitans, dedit exemplum, demisso in pectus ferro: nec defuere qui eodem modo oppeterent. Turesis sua cum many noctem opperitur, haud nescio duce nostro. Igitur firmatae stationes densioribus globis: et ingruebat nox nimbo atrox, hostisque, clamore turbido, modo per vastum silentium, incertos obsessores effecerat: quum Sabinus circumire, hortari ne ad ambigua sonitus, aut simulationem quietis, casum insidiantibus aperirent, sed sua quisque munia servarent immoti, telisque non in falsum jactis.

§. 51. Interea barbari, catervis decurrentes, nunc in vallum manualia saxa, praeustas sudes, decisa robora jacere: nunc virgultis, et cratibus, et corporibus exanimis, complere fossas: quidam, pontes et scalas, ante fabricati, inferre propugnaculis, eaque prensare, detrahere, et adversus resistentes

ron di quelli, che si dessero nella guisa. stessa la morte. Turesi attende colle sue truppe la notte, non senza saputa del nostro Generale. Furon dunque rinforzati i quartieri di guardia con più numerose squadre, ed era intanto imminente una notte tempestosa, ed il nemico ora con uno strepito confuso, or con un profondo silenzio renduti avea perplessi gli assediatori : quando cominció Sabino a portarsi in giro, esortando, che in quella incertezza di strepito, ed in quella finzion di quiete, non dessero agli insidiatori adito ad opprimerli, ma stesse ciascuno intento al proprio dovere, senza muoversi di posto, e senza trarre de' dardi a voto.

§. 51. I Barbari frattanto, scorrendo colle loro caterve, or buttavan nelle trincce
piccioli sassi a mano, pali abbronzati, o
tronchi recisi, ora riempivano i fossi di
virgulti, graticci, e cadaveri: da taluni
que' ponti e scale, che costrutte aveano innanzi, avvicinavansi alle fortificazioni, le
quali giungono fino a toccar con mani, a
staccarne i pezzi, ed a battersi corpo a
corpo con chiunque opponeva resistenza. I
mostri all'incontro li distracvano a forza di

dardi, li rispingeano cogli scudi, e rotolavano in giù sassi da mangani (a), e cantoni (b). Venivan costoro rianimati dalla speranza della vittoria, e dalla vergogna, se ceduto avessero, viepiù maggiore; quelli dal none esservi altro scampo; e taluni dalla presenza e da' lamenti delle loro madri e mogli. La notte a chi serviva per ispirare audacia, a chi spavento; colpi incerti, ferite non prevedute, nissuna conoscenza de' suoi e de' nemici : non che l' eccheggiar degli urli alle spalle indotto aveva una general confusione in modo, che i Romani evacuarono alcuni Forti come già invasi da' nemici, i quali peraltro non vi penetrarono, che in assai piccola quantità : tutti gli altri , dopochè de' più arditi chi cadde morto, chi ferito, furono sul far del giorno respinti fin alla sommità del Castello, dove fu alla perfine accettato lo sforzato loro arrendimento, e lo spontaneo degli abitanti all' intorno: pel restante fu il verno crudo e

<sup>(</sup>a) Per opposizione a manualia saxa sassi da scagliare a mano.

<sup>(</sup>b) I grandi cantoni si pongeno nelle be tesche, si che sopra i nemici spinti, e voltolati per forza ; mon solamente uccidono et cet, Vegez.

cominus niti : miles contra deturbare telis . pellere umbonibus, muralia pila, congestas lapidum moles provolvere (a). His partae victoriae spes , et , si cedant , insignitlus flagitium ; illis extrema jam salus; et adsistentes plerisque matres et conjuges, éarumque lamenta addunt animos. Nox alifs in audaciam, aliis ad formidinem opportuna; incerti ictus, vulnera improvisa; suorum atque hostium ignoratio : et montis anfractu repercussae, velut e tergo, voces, adeo cuncta miscuerant, ut quaedam munimenta Romani, quasi perrupta, omiserint: heque tamen pervasere hostes, nisi admodum pauci : ceteros, deleto promptissimo quoque aut saucio, adpetente iam luce, trusere in summa castelli : ubi tandem coacta deditio, et proxima sponte vicorum recepta: reliquis, quo

<sup>(</sup>a) Ex vallo et turribus transjecti pilis muralibus interibant, Cacs. de Bel Gal. VII, 82.

minus vi aut obsidio subigerentur, praematura montis Haemi et saeva hiems subvenit.

§. 52. At Romae, commota Principis domo, ut series futuri in Agrippinam exitii inciperet, Claudia Pulchra sobrina ejus postulatur, accusante Domitio Afro. Is recens praetura, modicus dignationis, et quoquo facinore properus clarescere, crimen impudicitiae, adulterum Furnium, veneficia in Principem, et devotiones obiectabat. Agrippina, semper atrox, tum et rericulo propinquae accensa, pergit ad Tiberium, ac forte sacrificantem patri reperit : quo initio invidiae: Non ejusdem, ait, mactare divo Augusto victimas, et posteros ejus insectari: non in effigies mutas divinum spiritum transfusum; sed imaginem veram, caelesti sanguine ortam, intelligere discrimen, suscipere sordes. Frustra Pulchram praescribi, cui sola

innanzi tempo del monte Emo, che li sottrasse dall'esser soggiogati per assalto, o per assedio.

6. 52. In Roma intanto essendo giá entrato lo scompiglio nella famiglia Reale, vien chiamata in giudizio, per dar principio alla ordita morte d'Agrippina, la cugina di lei Claudia Pulcra, sull' accusa di Domizio Afro. Questi, stato di fresco Pretore, poco apprezzato, e premurato di diventarlo per ogni via , opponeale delitti d' adulterio con Furnio, di veleno contro al Principe, e d'. incantesimi. Agrippina, intollerante sempre, ed allora di più infocata per il rischio della cugina, avviossi verso Tiberio, e trovollo accidentalmente in atto di render sacrifizi al Padre, donde preso motivo di rimprovero: Non convenirsi, disse, alla persona medesima lo svenar vittime al divino Augusto e perseguitarne la posterità: l'anima di lui non essersi trasfusa nelle mute statue: or la sua vera immagine (a), nata dal suo divin sangue, esser quella, che avvedeasi de' rischi che corre, e delle macchie che contrae. Inutilmente servirsi di Pulcra per pre-

<sup>(</sup>a) Cioè , Agrippina che parla di sè stessa.

testo, portata a rovina non da altra causa che dall'essersi scelto, da folle senza dubbio, a coltivare Agrippina, dimenticandosi di Sosia condotta dalla causa medesima a precipizio. Queste parole strapparono una risposta, che di raro usciva da quell'anima cupa ; e fu Agrippina ripresa con quel verso Greco ti risenti perchè non regni. Fu condannata così Pulcra, che Furnio. Afro ottenne luogo fra i più grandi oratori, essendosi diffusa la fama del suo ingegno, ed essendosi aggiunto il suffragio di Cesare, che chiamollo meritamente facondo (14) : in seguito o facendo il delatore, o difendendo i rei, ottenne più fama di eloquenza, che di probità : se non che gli ultimi anni gli tolsero molto anche del primo pregio , conservando nell' indebolimento della mente la smania del parlare.

§. 53. Agrippina intanto, tenace dell'ira, ed anche fisicamente ammalata, venendo Cesare a visitarla, dopo un lungo e silenzioso pianto dà principio ai rimproveri ed alle preghiere: porgesse egli soccorso. alla sua vedovanza, le desse un marito; esserella d'una gioveniti copace tuttavà di prole, nè trovarsi per l'onesta gente altra.

exitii causa sit, quod Agrippinam stulte prossus, ad cultum delegerit, oblita Sosiae ob eadem adflictae. Audita haec raram occulti pectoris vocem elicuere, correptauque Gravco versu admonuit, ideo laedi, quia non reguaret. Pukhra, et Furnius damnantur. Afer, primoribus oratorum additus, divulgato ingenio, et secuta adseveratione Caesaris, qua suo jure (14) disertum eum appellauit: mox capesseadis accusationibus, aut reos tutando, prouperiore eloquentiae quam morum fama fuit: nisi quod aetas extrema multum etiam eloquentiae dempsit, dum fessa mente retinet silentii impatientiam.

S. 53. At Agrippina, pervicax irae, et morbo corporis implicata, quum viseret eam Caesar, profusi diu ac per silentium lacrymis, mox invidiam et preces orditur: subveniret solitudini, daret marltum: habilem adhuc juventam sibi; neque aliud probis, quam ex matrimonio solatium: esse in civitate... (15) Germanici conjugem ac liberos ejus recipere dignarentur. Sed Caesar,
non ignarus quantum ex republica peteretur;
ne tamen offensionis aut metus manifestus
foret, sine responso, quamquam instantem,
reliquit. Id ego, a scriptoribus annalium non
traditum, reperi in commentariis Agrippinae
filiae: quae Neronis Principis mater, vitam suam et casus suos posteris memoravit (a).

§. 54. Ceterum Sejanus moerentem et improvidam altius perculit , immissis qui per speciem amicitiae monerent , paratum ei vennum , vitandas soceri epulas. Atque illa , simulationum nescia , quum propter discum-

<sup>(</sup>a) Neronem paulo ante principem pedibus genitum parens ejus scribit. Plin. L. VII.

sollievo, che il matrimonio: essere in Roma... (15) sarebbero riputati degni d'accoglier la moglie di Germanico insiem co' suoi
figliuoli. Ma non ignorando Cesare quanto
si fatta richiesta interessasse il ben publico (a); perche però non desse segno di
risentimento, o di paura, lasciolla senza
risposta, benchè gliene facesse ella gran
premura. Questo avvenimento, non racconto dagli Annalisti, io l'ho rinvenuto ne'
Comentari di Agrippina, la sua figliuola (b),
la quale, essendo madre di Nerone Imperadore, tramandò alla posterità la sua vita, e le sue vicende.

§. 54. Del restante Sejano porto una ferita anche più profonda a quell' afflitta, e malaccorta, inviandole sottomano persone, le quali in sembiante d'amicizia l'avvertissero, che erasele apparecchiato il veleno, e che doveva ellu evitare di mangiur dal suocero. Ella dunque, che non sapea fingere, essendogli vicino a tavola, non gli si rivol-

<sup>(</sup>a) Rendendo assai potente chi togliesse in moglie una donna di così gran qualità.

<sup>(</sup>b) Cioè di Agrippina e di Germanico. V. lo stemma de' Cesari nel L. z.

se mai nè collo sguardo, nè colle parolé ; e non toccò cibo veruno , fintantoche Tiberio non avvertillo , fosse per caso , fosse per motto di qualcuno : e per chiarirsene maggiormente, lodando alcune frutta imbandite, le porse di sua mano alla nuora: ciò servì ad accrescere i sospetti d' Agrippina, che senza assaggiarle le diede a' servi : ne perciò le indirizzo Tiberio una parola, ma rivolgendosi alla madre (a) che meraviglia, disse, se ho preso qualche violenta determinazione verso d'una, che mi fa l'imputazione d'avvelenatore? Di qui nacque la voce sparsa, che le si ordiva la morte: e per non aver l'Imperadore il coraggio di farlo palesamente, andarsi in cerca d'un modo, che rimanesse occulto.

§. 55. Ma Cesare, per divertir tai voci, cominciò a frequentare il Senato, e diè per più giorni udienza agli ambasciatori dell'Asia, che non sapean risolversi intorno alla scelta della città, la cui innalzar gli si dovesse il Tempio. Undici erano le città, che gareggiavano, uguali nell'ambisione, disuguali nelle forze; nè adducevan titoli di

<sup>(</sup>a) Cioè , Livia.

beret, non vultu aut sermone fiecti, nullas attingere cibos; donec advertit Tiherius, forte, an quia audiverat: idque quo acrius experiretur, póma ut erant adposita laudans, nurui sua manu tradidit. Aucta ex eo suspicio Agrippinae, et intacta ore, servis tramisti: nec tamen Tiberii vox coram secuta, sed obversus ad matrem, non mirum, qit, si quid severius in eam statuisset, a qua veneficii insimularetur. Iade rumor, parari exitium; neque id imperatorem palam audere, secretum ad perpetrandum quaeri.

§. 55. Sed Caesar, quo famam averteret, adesse frequens Senatui, legatosque Asiae, ambigentes quanam in civitate templum statueretur (a), plures per dies audivit. Undecian Urbes certabant, pari ambitione, viribus diversae: neque multum distantia inter se

<sup>(</sup>a) Ob quam ultionem (Lucilii Capitonis), et quia priore anno in C. Silanum vindicatum erat, decrevere Asiae urbes templum Tiberio matrique ejus, ao Senatui. V. §. 15.

memorabant, de vetustate generis, studio in populum Romanum, per bella Persi et Aristonici aliorumque regum. Verum Hypacepeni, Trallianique, Laodicenis ac Magnetibus simul, tramissi, ut parum validi. Ne Ilientes quidem, quum parentem Urbis Romae Trojam referrent, nisi antiquitatis gloria pollebant: paulum addubitatum, quod Halicarnassii mille et ducentos per annos nullo motu terrae nutavisse sedes suas, vivoque in saxo fundamenta templi adseveraverant. Pergamenos (eo ipso nitebantur) aede Augusto ibi sita, satis adeptos creditum.

<sup>(</sup>a) Lydos ex Asia transvenas in Etruria consediase, Timaeus refert, duce Tyrrheno, qui fratri successerat regui contentione. Tertul, de Spect L. V.

gran lunga diversi l' uno dall' altro . antichità d'origine, ed attaccamento al popolo Romano nel corso delle guerre di Perseo, di Aristonico, e di altri Re. Però degl' Ipepeni (a) e Tralliani non si tenne verun conto, come anche de' Laodiceni e Magnesi, per esser poco valide le loro ragioni. Neppur gl'Iliesi distinguevansi per eltra gloria, che per quella dell' antichità, vantando Troia per madre di Roma. Qualche leggiero dubbio nacque intorno agli Alicarnassi (b), per non essere stato il lor paese nello spazio di mille dugent'anni scosso da verun tremuoto, e per aver eglino assicurato, che gitterebbono in sasso vivo i fondamenti del Tempio. Esistendo presso i Pergameni un tempio d'Augusto (ch'era la ragione stessa a cui appoggiavansi ) parve che ottenuto aves-

<sup>(</sup>a) Piccola città di Lidia; Tralli poi è Città della stessa Lidia, o Caria, sotto il nome ora di Chera. I Laodiceni e i Magnesi sono i primi gli abitanti di Ladik, e i secondi, di Magnesia

<sup>(</sup>b) Bodroun vicino al golfo di Stanco nella Doride. Or essendo frequenti i tremuoti nell Asia minore, come ne racconta Strabone, e lo stesso Tacito nel 1,º degli An. 47., gli Alicarnassi parean come aotto una partitolare protezione degli Dei.

della fertilità de terzeni in vicinanza.

(a) Ed Ati figlio d'Ercole ed Onfale.

<sup>(</sup>b) Di Lidj.

<sup>(</sup>c) Di Tirreni,

<sup>(</sup>d) Il Peleponnesa, ora Morea,

Ephesii, Milesiique, hi Apollinis, illi Dianae caerimonia occupavisse civitates visi. Ita Sardianos inter , Smyrnaeosque deliberatum. Sard'ani decretum Etruriae recitavere, ut consanguinei : nam Tyrrhenum Lydumque , Atye rege genitos, ob multitudinem divisisse gentem : Lydum patriis in terris resedisse : Tyrrheno datum , novas ut conderet sedes (a). Et ducum e nominibus indita vocabula, illis per Asiam, his in Italia: auctamque adhuc Lydorum opulentiam, missis in Graeciam populis, cui mox a Pelope nomen : simul literas imperatorum , et icla nobiscum foedera bello Macedonum, ubertatemque fluminum suorum, temperiem caeli , ac dites circum terras memorabant.

<sup>(</sup>a) Lydos ex Asia transpenas in Etruria consedisso-, Timaeus refert, duce Tyrcheno, qui fratri successerat regni contentione. Tertul, de Spect. L. V. Vol. IV.

§. 56. At Smyrnaei , repetita vetustate . sen Tantalus Jove ortus illos, sive Thesens divina et ipse stirpe, sive una Amazonum condidisset, transcendere ad ea, quis maxime fidebant in populum Romanum officiis, missa navali copia, non modo externa ad bella , sed quae in Italia tolerabantur : seque primos templum Urbis Romae statuisse , M. Porcio consule; magnis quidem jam populi Romani rebus, nondum tamen ad summum elatis, stante adhuc Punica urbe, et validis per Asiam regibus. Simul L. Sullam testem adferebant gravissimo in discrimine exercitus, ob asperitatem hiemis, et penuriam vestis, quum id Smyrnam in concionem nuntiatum foret, omnes, qui adstabant, detraxisse corpori tegmina, nostrisque legionibus misisse. Ita rogati sententiam patres, Smyrnaeos praetulere: censuitque Vibius Marsus , ut M. Lepido , cui ea provincia obvenerat, super numerum legaretur, qui templi curam susciperet : et quia Lepi-

S. 56. Peraltro gli Smirnesi, dopo d'aver riandata la loro antichità, o che traessero l'origine da Tantalo , figlio di Giove , o da Teseo, di stirpe anch' egli divina, o da una delle Amazzoni , passarono ai servigi prestati al popolo Romano, ne' quali più che in qualunque altra cosa essi fidavano, avendogli spedite delle flotte non solo nelle guerre esterne, ma in quelle, che sosteneansi in Italia; ed essendo essi stati i primi ad ergere un tempio alla città di Roma, sotto il consolato di M. Porcio, quando il popolo Romano era grande sì, ma non in questo colmo, stando tuttavia in piè Cartagine, ed essendovi per l'Asia Rè possenti. Adduceano nel tempo stesso la testimonianza di L. Silla, che in un pericolo gravissimo dell' esercito per la crudezza del verno, c la penuria de' vestimenti, essendo ciò venuto a notizia degli Smirnesi in consiglio, gli astanti tutti spogliaronsi delle loro vesti, e le inviarono alle nostre legioni. Richiesti dunque del parere i Senatori, preserirono gli Smirnesi, anzi Vibio Marso fu d'avviso, che a M. Lepido, cui era toccata in sorte quella Provincia, si desse straordinariamente l'incarico di prender cura della

costruzion di quel tempio: e siccome Lepido ricusato ne avea la scelta per modestia, vi fu inviato Valerio Nerone, traendolo a sorte fra i già stati Pretori.

S. 57. In questo mezzo avvenne, che Cesare dopo aver molto ruminata e differita più volte questa sua deliberazione, portossi finalmente nella Campania sotto pretesto di dedicare un tempio a Giove in Capua, ed uno ad Augusto in Nola, ma risoluto di viversi fuor di Roma. Il motivo d'appartarsi benchè sulle tracce di molti Scrittori sia stato da me attribuito agli artifizi di Sciano, siccome però anche dopo l'occisione di lui continuò per sei anni nel ritiro medesimo, mi sento talvolta spinto a dubitare se riferir piuttosto si debba a lui medesimo, per desiderio d'occultar nel sito quella crudeltà e dissolutezza, che palesava co' fatti. Ebbevi di coloro, che credettero, aver egli in vecchiaia avuto vergogna anche della sua corporatura, giacchè era alto, gracilissimo e chinato, calvo nella sommità del capo, pieno il viso di chiazdus ipse deligere per modestiam abnuebat, Valerius Naso e praetoriis sorte missus est.

§. 57. Inter quae, diu meditato, prolatoque saepius consilio, tandem Caesar iit Campaniam, specie dedicandi templa apud Capuam Iovi, apud Nolam Augusto, sed certus procul Urbe degere. Causam abscessus quamquam secutus plurimos auctorum ad Sejani artes retuli; quia tamen, caede ejus pat rata, sex postea annos pari secreto conjunzit, plerumque permoveor, num ad ipsum referri verius sit, saevitiam aclibidinem, quum factis promeret, loois occultantem. Erant qui crederent, in senectute corporis quoque habitum pudori fuisse: quippe illi praegracilis et incurva proceritas, nudus capillo vertex,

ulcerosa fucies, ac plerumque medicaminibus interstincta: et Rhodi secreto, vitare coetus, recondere voluptates insuerat. Traditurctiam, matris impotentia extrusum, quam dominationis sociam adspernabatur, neque depellere poterat, quum dominationem ipsam donum ejus accepisset. Nam dubitaverat Augustus Germanicum sororis nepotem, et cunctis laudatum, rei Romanae imponere: sed precibus uxoris evictus, Tiberio Germanicum, sibi Tiberium adscivit: idque Augusta exprobrabat, reposcebat.

§. 58. Profectio arcto comitatu fuit; unus senator consulatu functus, Cocceius Nerva, cui legum peritia; eques Romanus, praeter Sejanum, ex intustribus Curtius Atticus: ceteri liberalibus studiis praediti, ferme Graeci, quorum sermonibus levaretur. Ferebant periti coelestitum, iis motibus siderum excessisse Roma Tiberium, ut reditus illi negaretur: unde exitii causa multis fuit: properum finem vitae conjectantibus, vulganti-

ze, e come intarsiato di piastezalo a sfuggir le ratinanze, e fare un mistero de' suoi piaceri. V' è chi racconta, esser egli stato come cacciato, dal non potere più tollerar la madre, che non soffriva a compagoa nel dominare, nè avea coraggio d' escluderla', essendo quello un dono, che ricevuto avea dalle mani di lei. Imperocchè Angusto esitato avea se dar dovesse l'impero di Roma a Germanico, nipote di sua sorella e caro a tutti; ma vinto dalle pregliere della moglie, Tiberio adottò Germanico, ed egli Tiberio: e questo è ciò, che Augusta gli rinfacciava, e ne chiedea ricompensa.

§. 58. Partissi con poca Corte: de Senatori l'unico fu Cocceio Nerva, stato già Consolo, gran giureconsulto; de caralieri Romani di prima qualità, oltre Seiano, fu Curzio Attico; tutto il restante era gente di lettere, per lo più Greci, ond'esser sollevato da lor ragionamenti. I conoscitori d'Astrologia diceano, che partito si era di Roma Tiberio in movimento tate di costellazioni, da essergli sempre conteso di ritornarvi; ond'ebbe origine la rovina di molti, che ne conghietturavano l'imminente sua morte, e la divolgavano; e per verità non potean mai prevedere un caso incredibile che egli per undici anni volontariamente della patria si privasse. Non andò guari, che scoprissi quanto l'arte sia al contatto coll'errore, e quanto il vero si nascondesse sotto l'oscurità delle parole. Perocchè il non esser egli per ritorrare a Roma, non diceasi a caso: l'ignoranza cadea sul resto, essendo egli arrivato sin alla decrepitezza stando ne' vicini luoghi di campagna o di mare, e spesso in sulle mura di Roma.

§. 59. Il pericolo intanto, che corse Cesare in que' giorni, accrebbe forse tai dicerie, e diegli materia di fidarsi maggiormente nell'amicizia e nella costanza di Sejano. Trovavansi a tavola in una villa, detta Spelonca (a), tra 'l mare Amuclano (b), e i monti Fondani (c), in una grotta naturale, la cui bocca, franando in un tratto, coprì alcuni serventi; quindi dunque lo spavento di tutti e la fuga de' commensali. Il solo Sciano colle ginocchia, col capo,

<sup>(</sup>a) Ora Sperlonga.

<sup>(</sup>b) Golfo di Gaeta.

<sup>(</sup>c) Le montagne di Fondi.

busque: neque enim tam incredibilem casum providebant, ut undecim per annos libens patria careret. Mox patuit breve confinium artis et fulsi; veraque quam obscuris tegerentur: nam in Urbem non regressurum, haud forte dictum: ceterorum nescii egere, quum propinquo rure, aut litore, et saepe moenia Urbis adsidens, extremam senectam compleverit.

§. 59. Ac forte illis diebus oblatum Caesari anceps periculum auxit vana rumoris , praebuitque ipsi materiem, cur amicitiae constantiaeque Sejani magis fideret. Vescebantur in villa, cui vocabulum Speluncae', matur e Amuclanum inter Fundanosque montes , nativo in specu : ejus os , lapsis repente saxis , obruit quosdam ministros : hine metus in omnes , et fuga eorum, qui convivium celebrabant. Sejanus genu, vultuque, et ma-

nibus super Caesarem suspensus, opposuit sese incidentibus : atque habitu tali repertus est a militibus, qui subsidio venerant. Major ex eo; et quamquam exitiosa suaderet . ut non sui anxius, cum fide audiebatur. Adsimulabatque judicis partes adversus Germanici stirpem , subditis qui accusatorum nomina sustinerent, maximeque insectarentur Neronem (a), proximum successioni, et quan:quam modesta juventa, plerumque tamen quid in praesentiarum conduceret oblitum ; dum a libertis et clientibus, apiscendae potentiae properis , exstimulatur , ut crectum et fidentem animi ostenderet : velle id populum Romanum ; cupere exercitus : neque ausurum contra Sejanum, qui nunc patientiam senis, et segnitiam juvenis juxta insultet.

<sup>(</sup>a) Manebat suspicionum et credendi temeritas, quam Sejanus augere etiam in urbe suetus, acrius turbebat, non jam occultis in Agrippinam et Neronem insidiis. V. infr. §. 67.

e colle mani ritto sulla persona di Cesare (a), fecegli di sè riparo alle ruine : ed in quest' atto fu ritrovato dalle truppe, che corse erano in ajuto. Ingrandinne egli ; ed alle sue insinuazioni, per quanto perniziose, prestavasi fede, come di persona di se stessa non curante. Rappresentava ancora la parte di Giudice contro la stirpe di Germanico, inviando sottomano chi rappresentasse quella d'accusatore, e prendesse spezialmente di mira Nerone, ch' era il più prossimo a succedere, e tuttochè giovane modesto, spesso però dimenticava ciocchè era utile nelle circostanze ; nel mentre che i liberti e i partigiani, che non vedevan l' ora di divenir potenti, metteanlo su, perchè mostrasse coraggio, e fermezza d'animo: questa esser la volontà del popolo Romano, questo il desiderio dell' esercito; nė avrebbe l' arditezza d' opporsi Sejano, che andava ora insultando del pari e la pazienza del vecchio, e la dappocaggine del giovane (b).

<sup>(</sup>a) Bisogna risovvenirsi che Tiberio era a tavola, e quindi disteso sul letto.

<sup>(</sup>b) Çioè di Tiberio, e di Nerone.

6. 60. In sentir queste ed altre consimili cose non concepiva egli cattivi progetti, uscivangli però di quando in quando parole ardite, e mal pesate, che dagl' invigila tori, postigli a' fianchi, riportate ed esagerate, nè dato a Nerone campo da giustificarsi, porgevano ancora origine a diversi generi d' imbarazzo. Chi evitava d'incontrarsi con lui; chi, rendutogli il saluto, voltava subito faccia : molti tagliavano i ragionamenti, nel mentre che i partigiani di Sejano arrestavansi per l'opposto a guardare e rider sul viso. D' altronde Tiberio con cera arcigna, o simulatamente allegra, facea delitto a quel giovane se parlava, delitto se tacea : e la notte stessa non era per lui sicura, palesandone le vegghie, i sogni, e i sospiri la moglie alla madre Livia, e costei a Sejano; che trasse al suo partito anche Druso , il fratello di Nerone : ponendogli dinanzi gli occhi che suo sarebbe il primato, scacciandone il più anziano, e ridotto già in mal termine. Il natural feroce di Druso, oltre alla cupidità di regnare, e la malintelligenza solita fra fratelli, irritato veniva dall' invidia, per esser Nerone il diletto di Agrippina. Nè creder pe-

S. 60, Haec atque talia audienti, nihil quidem pravae cogitationis, sed interdum voces procedebant contumaces, et inconsultae, quas adpositi custodes exceptas auctasque quum deferrent , neque Neroni defendere daretur, diversae insuper sollicitudinum formae oriebantur. Nam alius occursum ejus vitare : quidam salutatione reddita statim averti: plerique inceptum sermonem abrumpere, insistentibus contra inridentibusque, qui Sejano fautores aderant. Enimvero Tiberius torvus, aut falsum renidens vultu, seu loqueretur, seu taceret juvenis, crimen ex silentio, ex voce: ne nox quidem secura, quum uxor vigilias, somnos, suspiria matri Liviae, atque illa Sejano patefaceret : qui fratrem quoque Neronis Drusum traxit in partes, spe objecta principis loci, si priorem aetate et jam labefactum demovisset. Atrox Drusi ingenium, super cupidinem potentiae, et solita fratribus odia, accendebatur invidia, quod mater Agrippina promptior Neroni erat : neque tamen Sejanus ita Drusum fovebat, ut

non in eum quoque semina futuri exitii meditaretur; gnarus præferocem, et insidiis magis opportanum.

S. 61. Fine anni excessere insignes viri, Asinius Agrippa, claris majoribus quam vetustis, vitaque non degener; et Q. Haterius, familia senatoria, eloquentiae, quoad vixit, celebratae: monumenta ingenii ejus haud perinde retinentur. Scilicet impetu magis, quam cura vigebat: utque aliorum meditatio et labor in posterum valescit, sic Haterii canorum illud, et profluens, cum ipso simul extinctum est.

§. 62. M. Licinio , L. Calpurnio Coss. , ingentium bellorum cladem acquavit malum improvisum: ejus initium simul et finis exstitit. Nam coepto apud Fidenas amphitheatro , Atilius quidam libertini generis , quo spectaculum gladiatorum celebraret , neque

rò che Sejano favorisse Druso in modo, da non gittare anche per lui i semi di futura ruina: sapendolo già d'un carattere violento, e più esposto alle insidie.

§ 61. Su lo spirar dell'anno cessarono di vivere due insigni personaggi, Asino Agrippa, d'antenati famosi più, che autichi, e da' quali non avea egli tralignato; e Q. Aterio, di famiglia Senatoria, e d'una eloquenza, commendata finchè visse; i monumenti del suo ingegno non lo sono altrettanto. E per verità egli floriva più per estro, che per diligenza: e siccome la ricercatezza e'l travaglio di tanti altri cresce di credito col tempo, così quella sua sonorità e quel suo fume si estinsero con esso lui.

§. 62. Sotto il consolato di M. Licinio e L. Calpunnio una repentina disavventura giunse a pareggiare la strage di guerre strepitose. Ebbe essa in un punto stesso principio e fine. Imperocche intrapresa avendo a Fidene (a) un certo Atilio, di famiglia libertina, la costruzione d'un anfiteatro per lo spettacolo de' gladiatori nè appoggiollo di sotto a' solidi fondamenti, nè vi soprap-

<sup>(</sup>a) Castello Giubileo nella Sabina.

pose ben incatenata la macchina di legno, come quegli che fu indotto a tal opera non per sovrabbbondanza di danaro, nè per vanità provinciale, ma inteso al vil guadagno. Tutti coloro, che amano tai cose, tenuti sotto l'impero di Tiberio lontani d'ogni sorta di divertimento, vi si affollarono, di qualunque sesso o età si fossero, tanto maggiormente per la vicinanza del luogo, onde maggiore divenue il flagello, nel piombare che fece internamente, o spandersi nelle parti esteriori la macchina pria ben calcata, indi rovinata: così immensa fu la moltitudine degli spettatori, o de' circostanti, che restò precipitata e sepolta. Del rimanente que', che rimasero colpiti a morte sul bel principio della strage, evitarono, per quanto in tai casi si può, lo strazio. I più degni di compassione eran gli storpiati e non usciti ancor di vita, i quali di giorno co' propri occhi, e di notte riconosceano dagli urli e da' pianti le lor mogli e figlinoli. Ed ecco che richiamati gli altri dalla voce sparsa, questi compiange il fratello, quegli l'amico, un altro i genitori: anzi que' medesimi che per cagioni diverse sapeano l'assenza de' lor amici o parenti, fundamenta per solidum subdidit, neque firmis nexibus ligneam compagem superstruxit: ut qui non abundantia pecuniae, nec municipali ambitione, sed in sordida mercede id negotium quaesivisset. Alfluxere avidi talium, imperitante Tiberio procul voluptatibus habiti, virile ac muliebre secus, omnis uetas, ob propinquitatem loci effusius: unde gravior pestis fuit, conferta mole, dein convulsa, dum ruit intus, aut in exteriora effunditur: immensamque vim mortalium, spectaculo intentos, aut qui circum adstabant, praeceps trahit, atque operit. Et illi quidem quos principium stragis in mortem adflixerat, ut tali sorte, cruciatum effugere. Miserandi magis, quos, abrupta parte corporis, nondum vita deseruerat ; qui per diem visu , per noctem ululatibas et gemitu, conjuges aus liberos noscebant. Jam ceteri fama exciti, hic frutrem, propiuquum ille, alius parentes lamentari: etiam quorum diversa de causa amici aut necessarii aberant, pavere tamen: neque dum comperto, quos illa vis perculisset, latior ex incerto metus.

€. 63. Ut corpere dimoveri obruta; concursus ad exanimos, complectentium, osculautium : et saepe certamen , si confusior facies, et par forma aut aetas, errorem adgnoscentibus fecerat. Quinquaginta hominum millia eo casu debilitata vel obtrita sunt. Cautumque in posterum senatusconsulto, ne quis gladiatorium munus ederet, cui minor quadringentorum millium res : neve amphitheatrum imponeretur, nisi solo firmitatis spectatae. Atilius in exilium actus est. Ceterum sub recentem cladem patuere procerum domus, fomenta, et medici passim praebiti: fuitque Urbs per illos dies, quamquam moesta facie , veterum institutis similis , qui magna post praelia saucios largitione, et cura sustentubant

ci o parenti, palpitavano tuttavia: e finche non si venne in chiaro di chi rimasto foste vittima di quel flagello, rendeasi dall' incertezza più esteso il timore.

§. 63. Al primo rimuoversi delle rovine s' affollan tutti ad abbracciare e baciar gli estinti, e nascono spesso de' contrasti se una fisonomia alquanto guasta, e se l'uguaglianza d'età o fattezze errar facea chi veniva a riconoscerli. Cinquantamila furon le persone, rimase per tal disavventura storpiate, o schiacciate; quindi con un Senatusconsulto fu proibito in avvenire il darsi siffatti spettacoli da chi avesse meno di quattrocentomila sesterzj (a), e l'innalzarsi anfiteatro su d'un suolo, che non fosse di conosciuta solidità. Atilio fu esiliato. Del restante aprironsi subito dopo la strage le case de' Grandi, e somministraronsi a tutti in quà e in là medicine e medici, e nel corso di que' giorni Roma , benchè sotto l'aspetto di mestizia, sembrò quella de tempi de' nostri padri, che costumavano di provvedere dopo le sanguinose giornate a' feriti con tutta la splendidezza e la cura.

<sup>(</sup>a) Di rendita annuale.

6. 64. Non erasi di questa strage estinta ancor la memoria, quando un violento incendio mise Roma sossopra oltre all' usato, ridotto in fiamme il monte Celio : Esser questo, diceasi da per tutto, un anno micidiale, ed esser per mala ventura caduto al Principe nell' animo di andarsene lontano , incolpandolo, com' è costume del volgo, de' casi di fortuna, se rimediato egli non vi avesse col somministrar danaro a misura del danno. Quindi furongli rendute grazie in Senato da' più principali : e venne in gran credito del popolo, per aver senza ostentazione, o preghiere di parenti, sollevato con delle liberalità fin anche le persone sconosciute, e mandate volontariamente a chiamare. Vi fu anche parere, che il monte Celio si denominasse per l'avvenire Augusto, perchè mentre ogni cosa ardeva intorno intorno . la sola immagine di Tiberio in casa del Senatore Giunio non ne fu tocca. Esser ciò in altri tempi avvenuto a Claudia Quinta (16), ed avere i nostri antichi consagrata nel tempio della madre degl' Iddii la statua di lei, rimasa per ben due volte illesa dal fuoco: santi essere i Claudi e cari agli Dei; e doversi render sagro un luo-

§. 64. Nondum ea cludes exoleverat, quum ignis violentia Urbem ultra solitum adfecit', deusto monte Coelio : feralemque annum ferebant, et ominibus adversis susceptum Principi consilium absentiae, qui mos vulgo, fortuita ad culpam trahentes, ni Caesar obviam isset, tribuendo pecunias ex modo detrimenti. Actaeque ei grates, apud Senatum ab inlustribus, famaque apud populum, quia sine ambitione, aut proximorum precibus, iguotos etiam, et ultro accitos, munificentia juverat. Adduntur sententiae, ut mons Coelius in posterum Augustus appellareiur: quando cunctis circum flagrantibus , sola Tiberii effigies, sita in domo Junii senatoris, inviolata mansisset : Evenisse id olim Claudiae Quinctae (16), ejusque statuam, vim ignium bis elapsam, majores apud acdem Matris deum consecravisse: sanctos acceptosque numinibus Claudios : et augendam caerimoniam loco, in quo tantum in Principem honorem dii oste nderint.

§. 65. Haud fuerit absurdum tradere, montem eum antiquitus Querquetulanum cognomento fuisse, quol talis silvae frequens, fecundusque erat: mox Coclium appellitatum a Cocle Vibenna, qui dux gentis Etruscae, quum auxilium ad bella ductavisset, sedem eam acceperat a Turquinio Prisco, seu quis alius regum dedit: nam scriptores in eo dissentiunt: cetera non ambigua sunt, magnas eas copias per plana etiam ac foro propinqua habitavisse, unde Tuscum vicum e vocabulo advenarum dictum.

§ 66. Sed ut studia procerum, et largitio Principis adversum cusum solatium tulerant; itu accusatorum major in dies et infestior vis siue levamento grassabatur: corripueratque Varum Quinctilium, divitem, et Caesari propinquum, Domitius Afer, Claudiae Pulchme, matris ejus, condemnator; nullo mirante, quod diu egens, et pargo, in cui manifestato avessero i Numi tanto riguardo verso del Principe.

§. 65. Non sarà fuor di luogo il riferire, che quel mente chiamavasi anticamente quorcetulano; perchè pieno e fertile di una tal pianta: indi fu detto Celio da Cele Vibenna, capitano degli Etrusci, che venuto alla testa di truppe ausiliarie, ottenuto avea quel sito da Tarquinio Prisco, o da altro Re, poichè in questo solo discordano gli Scrittori: il rimanente è fuor di ogni incertezza, come l'essersi quelle numerose truppe stanziate anche nel piano, ed in vicinanza del Foro, donde quel borgo dal none di ta' forestieri fu detto Torcente.

§. 66. Ma nel modo stesso, che le benefiche cure de' Grandi, e la liberalità del Principe apportato aveano conforto a tante disavventure; così il flagello de' delatori, divenendo ogni giorno più esteso e più infesto, incrudeliva senza respiro: ed era stato Varo Quintilio, dovizioso e parente di Cesare, attaccato da Domizio Afro, accusatore della madre di loi Claudia Pulera; non facendo stupore a nissuno, che un uomo, stato per lungo tempo nell'indigenza e che avea malamente usato delle ricompense dianzi ottenute, si accinge-se a nuovi delitti. Ciocchè recava meraviglia si era che avesse un G. Dolabella per complice, mentre personaggio qual egli era di chiara nascita, e parente di Varo, andava in si fatto modo rovinando la propria nobiltà, e 'I proprio sangue. Si oppose peraltro il Senato, e stimò doversi attendere la venuta di Cesare, ch' era per qualche tempo l'unico rifugio nella urgenza de' mali.

§. 67. Cesare intanto, dedicati ch' ebbe alcuni templi nella Campania, non contento d'aver bandito . che niuno venisse a turbargli la sua quiete, e di aver disposte le gnardie per impedire che que' borghigiani accorressero da lui , venutigli in fastidio municipi e colonie, e tutto ciò, ch' è in terra ferma, rinserrossi nell'isola di Capri, divisa dal capo di Sorrento da un canale di tre miglia. Crederei, che più d'ogni altra cosa siagli piaciuto quel suo sito solitario, per avere una marina all' intorno senza porti, ed appena con pochi ricoveri pe' piccoli navigli : oltrechè l'approdarvi senza saputa di chi la guarda, riuscirebbe impossibile : l' aria nel verno è dolce per to nuper praemio male usus, plura ad flagitia accingeretur. Publium Dotabellam socium delationis exstitisse, miraculo erat, quia claris majoribus, et Varo connexus, suam ipse nobilitatem, suum sanguinem perditum ibat. Restitit tamen Senatus, et opperiendum imperatorem censuit; quod unum urgentium malorum suffugium in tempus erat.

§. 67. At Caesar, dedicatis per Campaniam templis, quanquam edicto monuisset, ne quis quietem ejus inrumperet, concursusque oppidanorum disposito milite prohiberentur, perosus tamen municipia, et colonias, omnieque in continenti situ, Capreas se in insulam abdidit, trium millium freto ab extremis Surrentini promoutorii dijunctam. Solitudinem ejus placuisse maxime crediderim, quonium importuosum circa mare, et vix modicis navigiis pauca subsidia; neque adpulerit quisquam, nisi gnaro custode (a): coeli temperies hieme mitis, obje-

<sup>(</sup>a) Pis-atori, qui sibi secretum agenti (Capreis) grandem mullum inopinanter obtulerat, perfricari codem pisce faciem jussit Tiberius, territus, quodi a tergo insulae per aspera et devia erepsisset ad se. Suet, in Tiber.

ctu montis , quo saeva ventorum arcentur : aestas in Favonium obversa , et aperto circum pelago peramoena : prospectubatque pulcherrimum sinum , antequam Vesuvius mons ardescens faciem loci verteret. Graecos ea tenuisse, Capreasque Telebois habitatas , fama tradit. Sed tum Tiberius duodecim villarum nominibus , et molibus insederat (a): quanto intentus olim publicas ad curas, tanto occultos in luxus , et malum otium resolutus. Manebat quippe suspicionum et credendi temeritas , quam Sejanus augere etiam in Urbe suetus , acrius turbabat , non jam occultis adversum Agrippinam et Neronem insidiis. Quis additus miles , nuntios , introitus,

<sup>(</sup>a) Oppressa conjuratione Sciani, nihilo securior, per novem proximos menses nou egressus est villa, quae vocatur Jovis. Suct. in Tib. 65.

l'opposto monte che la mette a coverto della crudezza de' venti : nella state è deliziosissima perchè rivolta a ponente con un mare tutto aperto, e colla prospettiva d'un bellissimo golfo priachè l'eruzioni del Vesuvio variasser l'aspetto di quel sito (a). Si racconta, che i Greci occupassero que' luoghi, e che Capri fosse abitata da' Teleboi. Del resto era allora Tiberio tutto nell' edificare, e dare i nomi a dodici ville (b): quanto una volta inteso a' publici affari , tanto ora più perduto in tenebrose dissolutezze, ed in un ozio sciagurato. Imperocchè durava tuttavia la facilità di sospettare e di prestar fede, che da Sejano, avvezzo a fomentarla anche quando egli era in Roma, faceasi servire a por tutto manifestamente in iscompiglio, non già per mezzo d'insidie, occultamente tese ad Agrippina e Nerone. A fianco de' quali furon messe delle guardie, che riduceano come

<sup>(</sup>a) Nell'an. di Roma 832, dell' E. V. 79. Se ne legga la descrizione nelle lettere di Plinio il Giovane a Tacito.

<sup>(</sup>b) Alle quali impose i nomi di dodici deità maggiori, come può indursi da Suetonio, che fa menzione della villa detta di Giove.

in Giornali le imbasciate, le visite, ed ogni lor fatto palese ed occulto; e subornavansi le persone, che consigliasser loro o rifuggirsi presso gli eserciti di Germania, o ad abbracciare in piena piazza la statua d' Augusto, e chiamar il popolo el Senato in aiuto. E tai cose, da essi rigettate, apponeansi loro come se le stesser macchinando.

6. 68. Ebbe il consolato di Giunio Silano e Silio Nerva assai brutto principio, essendo stato strascinato in carcere un illustre cavalier Romano per nome Tizio Sabino, perchè stato amico di Germanico: nè per verità tralasciata avea l'antica divozione verso la moglie e i figli di lui, tenendo loro compagnia in casa, e facendo loro corte in publico, l'unico fra tanti aderenti, ed appunto perciò commendato da' buoni, e in odio agli scellerati. Gli si avventarono contro Latinio Laziare, Porcio Rufo , M. Opsio , tutti stati già Pretori , per l'avidità del Consolato, al qual grado non ascendeasi, che per la via di Sciano, nè procacciavasi il voler di costui, che per quella del delitto. Si convenne fra loro, che Laziare, il quale avea con Sabino alaperta, secreta', velut in annales referebat: ultroque struebantur, qui monerent, perfugere ad Germaniae exercitus, vel celeberrimo fori effiziem divi Augusti amplecti: populumque ao Senatum auxilio vocare. Eaque spreta ab illis, velut pararent, objiciebantur.

§. 68. Junio Silano, et Silio Nerva Coss. foedum anni principium incessit, tracto in carcerem inlustri equite Romano, Titio Sabino, ob amicitiam Germanici: neque enim oniscrat conjugem liberosque ejus percolere, sectator domi, comes in publico, post tot clientes unus: coque apud bonos laudatus, et gravis iniquis. Hunc Latinius Latiaris, Porcius Cato, Petitius Rufus, M. Opsius, praetura functi, adgrediuntur, cupidine consulatus, ad quem non nisi per Sejanum aditus; neque Sejani voluntas, nisi scelere quaerebatur. Compositum inter ipsos, ut La-

tiaris, qui modico usu Sabinum contingebat, strueret dolum , ceteri testes adessent : deinde accusationem inciperent. Igitur Latiaris jacere fortuitos primum sermones : mox laudare constantiam , quod non , ut ceteri , florentis domus amicus, adflictam deseruisset : simul honora de Germanico, Agrippinam miserans , disserebat. Et postquam Sabinus , ut sunt molles in calamitate mortalium animi, effudit lacrymas, junxit questus; audentius jam onerat Sejanum, saevitiam, superbiam , spes ejus : ne in Tiberium quidem convicio abstinet. Iique sermones, tamquam vetita miscuissent, speciem arctae amicitiae facere. Ac jam ultro Sabinus quaerere Latiarem, ventitare domum, dolores suos, quasi ad fidissimum, deferre.

§. 69. Consultant quos memoravi, quonam modo ea plurium auditu acciperentur;

quanto di familiarità, ordisse la trama, gli altri assistesser da testimoni : indi dessero unitamente principio all' accusa. Cominciò dunque Laziare dal ragionar di varie cose, indi passò ad eucomiar la sua costanza, per non aver egli , ad imitazion degli altri, abbandonata una famiglia in istato di decadenza, dopo d'esserne stato l'amico in quello di floridezza: dicea nel tempo stesso molte cose onorevoli di Germanico , compassionando Agrippina. Ed appena le lagrime, siccome sono gli animi umani deboli nelle calamità, piovvero a Sabino, e vi aggiunse delle querele, che con arditezza maggiore comincia a caricar Sejano, la sua crudeltà, alterigia, e predominio, non rispârmiando lo stesso Tiberio. E ragionamenti di tal natura, come se comunicate si fosser cose proibite, cominciano a dar loro sembianza d' intrinseca amicizia. Quindi Sabino già correa egli stesso a cercar di Laziare, ad esser assiduo in sua casa, e depositare ogni suo rammarico nell' animo di lui, come del suo più fido amico.

§. 69. Deliberano allora le mentovate persone come far sì, che tai cose fossero da un maggior numero ascoltate, giacchè

nel luogo, in cui adunavansi, bisognava conservar l'apparenza d'esser soli; e se si ponessero all'uscio, eravi timore d'esser veduti, di far dello strepito, e di dar qualche sospetto, forse già nato. Fra 'l tetto e la soffitta tre Senatori, in un nascondiglio. non meno turpe di quelche detestabile si fosse l'inganno, appiattansi, e pongon le orecchie ai buchi e le fessure. Laziare frattanto avendo trovato in publico Sabino , lo mena in casa, indi in camera, per raccontargli fatti di fresco saputi, ed affastella cose passate, che stavan per accadere le quali erano assaissime, e nuove paure. Egli ridice il medesimo e più a lungo, come più difficile è l'astenersi dal raccontar le cose dolorose, cominciato una volta che s' abbia. Indi si tesse sollecitamente l'accusa, e nello scrivere a Cesare fecero eglino stessi il racconto del filo dell' inganno, e del proprio vitupero. Finora non fu mai Roma più perplessa e spaventata, ed in necessità di riguardarsi anche dal proprio sangue : evitavansi vicinanze , colloqui , di farsi sentire da persone così conosciute, che ignote : fin anche le cose senza lingua e sennam loco, in quem coibatur, servanda solitudinis facies : et si pone fores adsisterent , metus visus , sonitus , aut forte ortae suspic'onis erat. Tectum inter et laquearia, tres Seuatores, haud minus turpi latebra quam detestanda fraude, sese abstrudunt; foraminibus et rimis aurem admovent. Interea Latiaris repertum in publico Sabinum, velut recens coguita uarraturus, domum et in cubiculum trahit ; praeteritaque et instantia , quorum affatim copia, ac novos terrores cumulat. Eadem ille , et diutius ; quanto moesta, ubi semel prorupere, difficilius reticentur. Properata inde accusatio, missisque ad Caesaren literis, ordinem fraudis, suumque ipsi dedecus narravere. Non alias magis anxia et pavens civitas, egens adversum proximos; congressus, colloquia, notae ignotaeque aures vitari : etiam muta atque inanima, tectum et parietes circumspectabantur.

S. 70. Sed Caesar sollemnia incipientis anni , Kalendis Januariis , epistola precatus (17), vertit in Sabinum, corruptos quosdam libertorum, et petitum se arguens, ultionemque haud obscure poscebat : nec mora, quin decerneretur : et trahebatur damnatus , quantum, obducta veste, et adstrictis faucibus (a), niti poterat, clamitans, Sic inchoari annum , has Sejano victimas cadere: quo intendisset oculos, quo verba acciderent, fuga , vastitas : deseri itinera , fora : et quidam regrediebantur, ostentabantque se rursum, id ipsum paventes, quod timuissent. Quem enim diem vacuum paena, ubi inter sacra ct vota, quo tempore verbis etiam profanis abstineri mos esset , . vincla et laqueus inducantur? Non imprudentem Tiberium

<sup>(</sup>a) Carnifex ferox, et obductio capitis. Cicer. pro Rab. Nec continuo strictis faucibus rapiendus ad supplicium reneficus viderctur. Vet. Declam.

z' anima, i tetti, le mura andavansi spesso spesso spiando d' intorno.

6. 70. Cesare in questo mezzo dono d' aver nelle Calende di Gennajo augurato con una lettera a' Padri un felice principio d' anno (17) si rivolse contro Sabino, e siccome accusavalo d' aver corrotto alcuni Liberti, e preso di mira la propria sua persona, così vedeasi chiaramente che ne domandava vendetta : nè s'indugiò a darne gli ordini : e 'l condannato era già tratto a morte, gridando, per quanto sforzar poteasi un uomo, cui turata erasi la bocca colla veste e strette le fauci , darsi in questa guisa cominciamento all'anno, queste esser le vittime, che immolavansi a Sejano. Dovungue avesse egli fissati gli occhi, o ·fosse pervenuto il suon delle sue parole, non eravi che fuga e solitudine : rendeansi descrte le vie e le piazze, ed eravi chi ritornava, e facea mostra di sè puovamente, tremando dello stesso aver temuto. Imperocche qual giorno mai potersi sperare esente da pene subitochè in mezzo a' sacrifizi, a' publici voti, nel qual tempo è costume d'astenersi finanche da voci profane, vengono in campo lacci e capestri? Non andar Tiberio imprudentemente ad incontrar tant' odio, essere invece matura indagine e riflessione, perchè non si creda potervi esser cosa, ehe impedisca a' Mugistrati muovi l'aprir le carceri colla indifferenza medesima, con cui disserransi delubri ed allari. Sopravvennero sue lettere in rendimento di grazie per la punizione di quel nemico della Repubblica, soggiugnendo, ch'ei menava la vita in palpiti, che temea le trame di taluni suoi nemici, senza nominarne alcuno, peraltro non eravi chi dubitasse, che prendeasi di mira Nerone ed Agrippina.

§. 71. Se prefisso non mi fossi di riferire ogni avvenimento nell'anno, che gli corrisponde, e ra impaziente l'animo mio di trascorrere, e raccontare immediatamente la fine, ch' ebbero Latinio, Opsio, e tutti gli'altri inventori di quella scelleratezza,, non solamente dopo che C. Cesare (a) pervenne all'impero, ma vivente ancor Tiberio, il quale come non voleva, che gl' istrumenti delle sue iniquità fossero tocchi da alcuno, cossi ristucco per lo più de' medesimi, e presentandosene de' nuovi, abbatteva i

<sup>(</sup>a) Caligula.

tantam invidiam adiisse: quaesitum, meditatumque, ne quid impedire credatur, quominus novi magistratus, quo modo delubra et altaria, sic carcerem recludant. Secutae insuper litterae, grates agentis, quod hominem infensum reipublicae punivissent: adjecto, trepidam sibi vitam, suspectas inimicorum insidias, nullo nominatim compellato: neque tamen dubitabatur in Neronem et Agrippinam intendi.

§. 71. Ni mihi destinatum foret, suum quaeque in aunum referre, avebat animus anteire, statimque memorare exitus, quos Latinius, atque Opsius, ceterique fiagiti ejus repertores habuere, non modo postquam C. Caesar rerum potitus est, sed incolumi Tiberio: qui scelerum ministros, ut perverti ab altis nolebat, ita plerumque satiatus, et oblatis in eamdem operam recentibus, veteres

et praegraves adflixit : verum has atque alias sontium poenas in tempore trademus. Tum censuit Asinius Gallus, cujus liberorum Agrippina matertera erat (a), petendum a Principe, ut metus suos Senatui fateretur, amoverique sincret. Nullam aeque Tiberius, ut rebatur, ex virtutibus suis, quam dissimulationem, diligebat: eo aegrius accepit, recludi quae premeret : sed mitigavit Sejanus, non Galli amore, verum ut cunctationes Principis aperirentur : gnarus lentum in meditando; ubi prorupisset, tristibus dictis atrocia facta conjungere. Per idem tempus Julia mortem obiit , quam neptem Augustus. convictam adulterii, damnaverat, projeceratque in insulam Trimetum, haud procul Apulis litoribus. Illic viginti annis exsilium toleravit. Augustae ope sustentata: quae flo-

<sup>(</sup>a) Gallus pridem invisus, tamquam ducta in matrimonium Vipsania, M. Agrippae filia, quae quondam Tiberii uxor fuerat, plusquam civilia agitatet. Ann, L. XII, V. nostram Stemma Caes.

vecchi e già venutigli a noja : ma questa ed , altre punizioni di scellerati saranno da noi riferite a suo luogo. Fu allora, che Asinio Gallo, de' cui figli era zia Agrippina, pronunziò il suo parere di doversi chiedere a Tiberio, che rivelasse al Senato i propri timori, e gli permettesse il dissiparli. Non avea Tiberio fra le sue virtù ( secondo lui ) una che gli fosse tanto cara, quanto la dissimulazione; appunto perciò senti con maggior disgusto, il volersi render palese ciocchė egli covava nell'animo suo; ma Sejano il mitigò, non per amore verso di Gallo, bensì perchè si aprisse una volta il varco alle cose trattenute nel cuor del Principe, sapendo purtroppo, che tardo egli era in rifletterci ; che se gingnesse a scoppiare una volta, non andrebbero da crude parole disgiunti fatti orribili. In questo stesso tempo cessò di viver Giulia la nipote, che Angusto condannata avea per adultera, confinandola in Tremeto (a) non lungi dalla costa di Puglia : quivi ella visse venti anni in esilio, sostenuta da Augusta, la quale

 <sup>(</sup>a) Tremiti nel golfo di Venezia in poca distanza dalla Capitanata.

dopo d'aver rovinato in segretò i suoi figliastri in tempo di lor floridezza, ostentava in publico pietà verso di essi, caduti nella miseria.

6. 72. Nello stesso anno i Frisj (a), nazione al di là del Reno, cessarono d'essere in pace, per colpa più della nostra ingordigia, che della intolleranza di viver soggetti. Druso imposto avea loro un leggiero tributo, a misura della lero povertà, di cuoja bovine per uso delle truppe, senza dare ad alcuno l'incarico d'esaminarne grossezza o misura , finché Olennio , nno de' primipilari, inviato al governo della Frisia, scelse alcone pelli di uri per farsi l'esazione a quel ragguaglio. Una tal cosa . dura a tutte le altre Nazioni ancora, lo riusciva vie più a' Germani, che hanno boschi abbondanti di grosse bestie, ma piccoli armenti domestici (b). Si venne sul bel prin-

<sup>(</sup>a) Una delle Provincie Unite tral mare, lo Zuiderdee, ed Overissel.

<sup>(</sup>b) Questo piecelezza or uon si ravvisa nel buoi di Germania, doali è nata la diversa interpetazione, rendendesi medica armenta da chi per piecolezza, e da chi per licarivatza. La cosa evidente si è, che ini tumulto naeque cali volorisi grandi cuoi, e nou già in maggior numero di quello, che avean fiaora i Germania inferto un buona pace.

rentes privignos quum per occultum subvertisset, misericordiam erga adflictos palam ostentabat.

§. 72. Eodem auno Frisii, transrhenanus populus, pacem exuere, nostra magis avarita, quam obsequii impatientes. Tributum iis Drusus jusserat modicum, pro angustia rerum, ut in usus militares coria boum penderent: non intenta cujusquam cura, quae firmitudo, quae mensara; donec Olennius e primipitaribus, regendis Frisiis impositus, terga urorum (a) delegit, quorum au formam acciperentur. Id aliis quoque natious arduum, apud Germanos difficilius tolerabatur, quis ingentium belluarum feraces saltus, modica domi armenta sunt. Ao pri-

(a) Uri sunt magnitudine paulo infra elephantos; specie, et colore, et figura tauri. Caes de Bel Gal. VI. 13. Contermina Seytima Germania insignia giguit boum ferorum genera, jubatos bisontes, excellentique et vi et velocitate uros, quibas imperitum utigus bubalorum nomen imponit. Plin. L. VIII. 15. mo boves ipsos, mox agros, postremo corpora conjugum aut liberorum, servitio tradebant. Hinc ira et questus; et postquam uon subveniebat, remedium ex bello: rapti, qui tributo aderant milites, et patibulo adfixi. Olennius infensos fuga praevenit, receptus castello, cui nomen Flevum: et haud spernenda illic civium sociorumque manus litora Oceani praesidebat.

§. 73. Quod ubi L. Apronio, inferioris Germaniae propraetori, cognitum, vezilla legionum e superiore provincia, peditumque et equitum auxiliarium delectos accivit; ac mul utrumque exercitum, Rheno devectum, Frisiis intulit; soluto jam castelli obsidio, et ad sua tutanda digressis rebelibus. Igitur proxima aestuaria aggeribus et pontibus, traducendo graviori agmini, firmat: atque incipio a porre in mano i buoi stessi, indi i campi, e finalmente le persone delle moglii e de' figliuoli: quindi il dispetto, e le quercle: e poichè non vi si apportava rimedio, cercossi questo dalla guerra. I soldati, addetti alla riscossione, veugono presi, e contitti in croce. Olennio prevenne i nemici colla fuga, e rifuggissi nel castello, detto Flevo (a), dove un corpo non indifferente di truppe così nostre, che confederate, guardava la costa dell' Oceano.

§ 73. La qual cosa pervenne appena a notizia di L. Apronio, Vicepretore della Germania Bassa, che dall' Alta chiamò a sè la cavalleria legionaria (b), e'l fiore della infanteria e cavalleria ausiliaria; ed in un punto introdusse così l'uno che l'altro esercito ne' Frisj, avendo i ribelli abbandonato già l'assedio di quel castello, ed essendo accorsi alla difesa de' propri luoghi. Le prime lagune dunque furono munite d'argini e ponti per trasporto delle legioni; e frattanto ritrovato ch'ebbe il gua-

<sup>(</sup>a) Ingojato , come tanti altri di que' luoghi , dal mare.

<sup>(</sup>b) Vedi la Dilucidazione 100 del L. I.

do, ordina che la cavalleria ausiliaria de Canninefati, e tutta la fanteria Germana, che militava presso di noi, cignesse le spalle de' nemici, che essendo già in ordine di battaglia respingono così la cavalleria ausiliaria, che la legionaria spedita in soccorso. Fu allora che spiccossi un rinforzo prima di tre coorti leggiere, poi di due : indi, posto in mezzo qualche spazio di tempo, fu spedito un corpo di cavalleria ausiliaria, forza sufficiente, se avventata si fosse a un colpo, ma sopraggiugnendo pochi per volta, non rianimavano i già messi in disordine, e venivano essi portati via dallo spavento de' fuggitivi. Il resto delle truppe ausiliarie conseguossi a Cetego Labcone , legato della quinta legione : e questi in veder vacillante lo stato de' suoi, caduto in timore, sped gente ad implorare il soccorso delle truppe armate alla grave. Allora avanzaronsi prima degli altri tutti i Ouintani, e respirti con ficco combattimen to i nemici, accolsero tra le loro fila così la fanteria, che la cavalleria, coverta di ferite. Në il General Romano corse a vendicarsi, o a seppellire i morti, benchè molti ve ne fossero Tribuni, luogotenenti,

terim , repertis vadis , alam Canninefatem , et quod peditum Germanorum inter nostros merebat, circumgredi terga hostium jubet : qui jam acie compositi pellunt turmas sociales, equitesque legionum subsidio missos. Tum tres leves cohortes, ac rursum duae, dein, tempore interjecto, alarius eques immissus: satis validi, si simul incubuissent : per intervallum adventantes neque constantiam addiderant turbatis, et pavire fugientium auferebantur. Cethego Labeoni , legato quintae legionis , quod reliquum auxiliorum , tradit , atque ille', dubia suorum re, in anceps tractus , missis nuntiis , vim legionum implorabat. Prorumpunt quintani ante alios, et acri pugna hoste pulso, recipiunt cohortes alasque fessas vulneribus. Neque dux Romanus ultum iit , aut corpora humavit : quamquam multi tribunorum praefectorumque, et insignes centuriones eccidissent. Mox compertum a transfugis, nongentos Romanorum apud Iucum, quem Baduhennae vocant, pugna in posterum extracta, confectos: et aliam quadringentorum manum, occupata Cruptoricis, quondam stipendiarii, villa, postquam proditio metuebatur, mutuis ictibus procubuisse.

5. 74. Clarum in le inter Germanos Frisium nomen: dissimulante Tiberio damna, ne cui bellum pérmitteret. Neque Senatus in eo cura, an imperii extrema dehonestarentur: pavor internus occupaverat animos, cui remedium adulatione quaerebatur. Ita, quamquam diversis super rebus cousulerentur, aram Clementiae, aram Amicitiae, effigiesque gircum Caesaris ao Sejani censuere: crebrisque precibus efftagitabant, visendi sui copiam faccrent. Non illi tamen in Urbem, aut propinqua Urbi degressi sunt: satis visum, omittere insulam, et in proximo Campaniae ad-

e Centurioni di qualità. Seppesi in seguito da fuggiti, ch'eran rimasti estinti nella selva, detta Batuenna (a), novecento Romani, prolungando la pugna fin all' altro di; e che un altro corpo di quattrocento, ritiratosi nella villa di Cruptorice, già nostro soldato, sul timore di tradimento ammazzaronsi l' un l'altro.

6. 74. Divenne famoso fra' Germani il nome de' Frisj; cd intanto dissimulavansi ta' danni da Tiberio, per non commetter l' incarico della guerra a veruno. Nè curavasi il Senato se gli ultimi confini dell'Impero si covrisser d'obbrobrio. Una interna paura invasi avea gli animi, e cercavasi rimediarvi coll' adulazione. Difatti benchè consultati fossero i Padri sopra diversi affari, pur non decretavano, che altari alla Clemenza, all' Amicizia, e d'intorno statue a Cesare ed a Sejano : e con continue preghiere supplicavanli, che si lasciasser vederė. Essi però uon vennero mai fin a Roma, nè alle sue vicinanze : parve loro di fare abbastanza coll' uscir dell' Isola, e mostrarsi in sulle porte della Campania : quivi

<sup>(</sup>a) Seven Wohlen.

concorrevano Senatori, cavalieri, e la più gran parte della plebe, ansanti tutti per Sejano, con cui era più difficile l'abboccarsi, e quindi procacciavauselo a forza di favori, e di unirsi con lui nella maniera di pensare. Purtroppo era noto che cresciuta eragli baldanza alla vista di quella vile servitù, sotto gli occhi di tutti, giacchè in Roma ordinario è il concorso della gente, e rimane, per la grandezza della città, in dubbio cosa si vada ciascuno a fare. Quivi poi giaccodo tutti a un modo pe' campi e pe' lidi , di notto e di giorno , soffrivan cosi le buone che le male grazie de' portieri, finche anche questo vennne interdet to, onde ritornavansene a Roma impanriti quelli, ch' egli degnati non avca d'udire e nemmen di vedere; e baldanzosi taluni mal a proposito, sovrastando loro un esito ben infelice di quella infansta amicizia.

§. 75. Del restante avendo Tiberio in sua presenza fatto sposar con Cneo Domizio la propria nipote (a) Agrippina, figlia di Ger-

<sup>(</sup>a) Adottiva.

spici: eo venire patres, eques, magna pars plebis, anxii erga Sejanum, cujus durior congressus, atque eo per ambitum, et societate consiliorum parabatur. Satis constabat auctam ei adrogantiam, foedum illud inpropatulo servitium spectanti: quippe Romae sueti discursus; et magnitudine Urbis incertum, quod quisque ad negotium pergat: ibi campo aut litore jacentes, nullo discrimine, noctem ac diem, juxta gratiam aut fastus janitorum perpetiebantur: donce idque vetitum: t revenere in Urbem trepidi, quos non sermone, non visu dignatus erat: quidam male alacres, quibus infaustae amicitiae gravis exitus imminebut.

y. 75. Ceterum Tiberius neptem Agrippinam, Germanico ortam, quum coram Cn. Vul. IV. 14

Domitio tradidisset, in Urbe celebrari nuptias jussit. In Domitio, super vetustatem generis, propinquum Caesaribus sanguinem delegerat (a): nam is aviam Octaviam, et per eam Augustum avunculum praeserebat.

<sup>(</sup>a) Domitium decoravit pater, civili bello maris potens. . . avus pro optimatibus ceciderat: ipse electus, cui Minor Antonia, Octavia genita, in matrimonium daretur. L. IV. 44.

manico, ordinossi, che in Roma si celebrasser le nozze. Prescelto avea in persona di Domizio, oltre all'antichità della famiglia, l'esser egli parente de'Cesari. Imperocchè vantava Ottavia per avola, e col mezzo di lei, Augusto per zio. r sylvingle





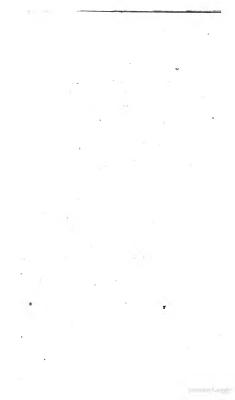

# A N N A L E S C. CORNELII TACITI

### BREVIARIUM

#### LIBRI V.

I. Julia Augusta moritur. II. Ex eo gravior-Tiberii dominatio, audacior Sejani ambitio. Agrippina et Nero accusantur. (Ingenti literarum damno periere fere omnia triennio acta.) VII. Everso tandem Sejano, in amicos ejus et liberos advertitur. X. Pseudo-Drusus apud Cycladas visus. XI. Consulum discordia.

## ANNALI DIC.CORNELIOTACITO

#### SOMMARIO

DEL LIBRO QUINTO.

I. Morte di Giulia Augusta. II. Da questa epoca il Regno di Tiberio divien più insopportabile, e l'ambizione di Sejano più sfacciata. Agrippina e Nerone soggiacciono ad un'accusa. (Loguna di circa tre anni.) XII. Rovinato finalmente Sejano, si procede contro i suoi amici, e i suoi figli. X. Un filso Druso apparisce presso le Cicladi. XI. Discordia dè Consoli.

Haec triennio gesta.

A.U.C. J.C.

DCCLXXXII, 29 Coss. (L. RUBELLIO GE-MINO, C. Fupio Gemino.

DCCLXXXIII. 30 Coss. M. Vinicio, Lon-

DCCLXXXIV. 31 Coss. Tiberio Augusto V., L. ÆLio Seiano,

Anni di Roma : di G. C. Sotto i Consoli

DCCLXXXII. 29 L. RUBELLIO GEMINO,
C. FUFIO GEMINO.

DCCLXXXIII. 30 { M. Vinicio, L. Cassio Longino.

DCCLXXXIV. 31 { TIBERIO AUGUSTO V., L. ELIO SEJANO.

# DEGLI ANNALI DI C. CORNELIO TACITO

DALLA MORTE DI AUGUSTO

#### LIBRO V.

§. 1. Essendo Consoli Rubellio e Fufio, che avevano entrambi il nome di Gemino, cessò di viver Giulia Augusta, decrepita (a), e d'una nobiltà specchiatissima così per la famiglia de' Claudj, che per l'adozione de' Livj e de' Giulj (b). Ebbe ella prime nozze e prole con Tiberio Nerone, il quale fuggiasco in tempo della guerra di Perugia, ritornossene in Roma dopoche fu conchiusa la pace tra Sesto Pompeo e i Triunviri. Indi Cesare, preso dalla bellezza di lei, la tolse, se suo malgrado non

<sup>(</sup>a) D'ottautadue anni, secondo Plinio, o di ottantasei, secondo Dione.

<sup>(</sup>b) Essa apparteneva ai Claudj, ma sno padro passò per adozione nella famiglia de' Livj, ed essa, paimente per adozione, in quella de' Giulja

# ANNALIUM

# C. CORNELII TACITI

## AB AUGUSTI EXCESSU

# LIBER V.

§. 1. Rubellio, et Fufio Coss., quorum utrique Geminus cognomentum erat, Julia Augusta mortem obiit, aetate estrema, nobilitatis per Claudiam familiam, et adoptione Liviorum Iuliorumque clarissimae. Primum ei matrimonium et liberi fuere cum Tiberio Nerone, qui bello Perusino profugus, pace inter Sex. Pompeium ac Triumviros pacta, in Urbem rediit. Exin Caesar, cu-

pidine formae, aufert marito, incertum an invitam, adeo properus, ut, ne spatio quidem ad enitendum dato, penatibus suis gravidam induxerit. Nullam posthac subolem edidit: sed sanguini Augusti per conjunctionem Agrippinae et Germanici adnexa, communes pronepotes habuit. Sanctitate domus priscum ad morem, comis ultra quam antiquis feminis probatum, mater impotens, uxor facilis, et cum artibus mariti, simulatione filii bene composita (a). Funus ejus modicum, testamentum diu inritum fuit. Laudata est pro rostris a C. Caesare pronepote, qui mox rerum potitus est.

§. 2. At Tiberius, quod supremis in matrem officiis defuisset, nihil mutata amocnitate vitae, magnitudinem negotiorum per literas excusavit: honoresque memoriae ejus ab Senatu large decretos, quasi per

<sup>(</sup>a) Interroganti cuidam Liviam quomodo Augustum ita sibi obsequentem reddidisset, responiiti ratquisita padicitia, omnia ejos mandata labenter exequendo, nullas ejus res scrutando, lusus ejus venercos mon tautum uon insectando, sed penitus dissiu ulando. Dio 58, p. 622.

si sa, al marito con tanta impazienza, che senza accordarle tempo neppur da partorire, così gravida menolla a casa sua. Non fece ella in seguito più figliuoli, ma unita, per le nozze d' Agrippina con Germanico, al sangue d' Augusto, ebbe seco comuni i bisnipoti : donna d' illibatezza domestica sul modello de' primi tempi ; d'una piacevolezza al di là di quello, che approvato avrebbono le matrone antiche; madre difficile; moglie facile, ed adattata così agli artifizi del marito, che alla simulazion del figlio. Il suo funerale fu senza pompa, e'l testamento per lungo tempo senza esecuzione (a). Lodolla ne' rostri il pronipote C. Cesare , che pervenne poco dopo all' Impero.

§. 2. Tiberio intanto perchè mancato avea ai doveri estremi verso di sua madre, non avendo niente variato de piaceri della sua vita, ne addusse in iscusa per lettere la gravezza degli affiri: e delle tante onoranze prodigalizzate alla sua memoria dal Senato ne scemò (come per modestia)

<sup>(</sup>a) Finchè visse Tiberio,

una porzione, non ammettendone, che assai poche, e soggiungendo, che deliberato non le venisse culto Divino (a). Questa essere stata la volontà di lei. Anzi in un capitolo della stessa lettera vitupero le amicizie donnesche, pungendo obliquamente il consolo Fufio. Questi fiorito avea per l'amicizia d'Augusta, fatto per adescar gli animi delle donne, mordace nel tempo stesso, e solito a derider Tiberio con delle amare facezie, che vivono lungamente nella memoria de Grandi.

§. 3. Del restante il governo divenne fin da quel punto dispotico e violento: giacchè, vivente Angusta, trovavasi ancora dove ricorrere, essendo radicata la venerazione in Tiberio verso d'Augusta, nè ardiva Sejano d'anteporsi all'autorità d'una madre. Allora poi, come trattosi il freno, usciron senza ritegno: e furono inviate delle lettere contro Agrippina e Nerone, che il volgo credè venute un pezzo fa, e rite-

<sup>(</sup>a) Che peraltro le fu in seguito accordato da Claudio.

modestiam imminuit, paucis admodum receptis, et addito ne coelestis religio decerneretur; sic ipsam maluisse (a). Quin et parte ejusdem epistolae increpuit amicitias mulichres, Fufum consulem oblique perstringens. Is gratia Augustae floruerat, aptus
adliciendis feminarum animis: dicax idem,
et Therium acerbis facetiis inridere soliius,
quarum apud praepotentes in longum memoria est.

§. 3. Ceterum ex co praerupta jam et urgens dominatio: nam incolumi Augusta, erat adhuc perfugium, quia Tiberio inveteratum erga matrem obsequium; neque Sejanus audebat auctoritati parentis anteire. Tunc volut frenis exsoluti proruperunt: missacque in Agrippinam ac Neronem literae, quas pri-

<sup>(</sup>a) Aviae Liviae divinos honores, et Circensi pompa currum elephantorum Augusteo similem decemendam curavit. Suet. in Claud.

dem collatas et cohibitas ab Augusta credidit vulgus : haud enim multum post mortem ejus recitatae sunt. Verba inerant quaesita asperitate: sed non arma, non rerum novarum stud'um; amores juvenum, et impudicitiam nepoti objectabat : in nurum ne id quidem confingere ausus, adrogantiam oris et contumacem animum incusavit , magno Senatus pavore ac silentio : donec pauci , quis nulla ex honesto spes, et publica mala singulis in occasionem gratiae trahuntur, ut referretur postulavere, promptissimo Cotta Messalino cum atroci scatentia (a): sed aliis a primoribus, maximeque a mazistratibus trepidabatur : quippe Tiberius , etsi infense invectus, cetera ambigua reliquerat.

<sup>(</sup>a) Saevissimae cujusque sententiae auctor Mossalinus. Infr. An. VI. 5.

nute da Augusta; poiche se ne fa lettura non gaari dopo la morte di lei. Erano in queste alcuni motti d'una ricercata mordacità, ma non armi, non capidità di cose nuove , bensì rinfacciava al nipote amori da giovani, e sregolatezza; contro la nuora poi neppur queste imputazioni ardi egli di fare, ma tacciavala solo d'arroganza nel portamento, e di alterigia nell'animo, stando intanto il Senato in palpiti ed in un profondo silenzio; finattantochè que' pochi, che non isperano nulla da' mezzi onesti, e traggono da' mali publici occasione d' entrare in grazia, fecero instanza, che si proponesse l'affare, trovandosi sempre Cotta Messalino il più pronto di tutti cel sao sanguinoso parere (a): ma gli altri i più principali, ed in ispezie i Magistrati, tremayan tutti, perchè Tiberio quantunque fatto avesse risentite invettive, purtuttavia finito avea senza conchiuder nulla.

<sup>(</sup>a) Questo è il vero senso, giacchè il carattere, che si fa di Messalino nel L. VI. p. 5, è quello di esser sempre l'autore del parere il più at oce.

6. 4. Fuvvi in Senato Giunio Rustico , eletto da Cesare a compilar gli atti de' Padri (1), e perciò creduto di penetrar ne'pensieri di lui : questi fosse per una spezie d'instinto (giacchè dato non avea finora il minimo segno di fortezza d'animo ), fosse per una malintesa avvedutezza, mentre preso dal timor di cose incerte dimentica quelle, che gli sovrastavano, corre a frammettersi tra coloro, che stavan perplessi, ed avvertì i Consoli di non proporre l'affare, con dire che per piccoli motivi cangiar possono aspetto le più grandi cose , e doversi perciò dare a quel vecchio uno spazio al pentimento. Nel tempo stesso il popolo colle immagini di Nerone ed Agrippina accerchia il Senato, e grida fra gli auguri di felicità a Cesare, che falsa era quella lettera, e che procuravasi, contro il voler del Principe, la ruina della sua famiglia. Quindi niente di male si deliberò in quel giorno. Andavano ancora in giro mille dicerie contro Sejano sotto il finto nome di persone Consolari, esercitandosi così da parecchi nascosamente, e perciò con impudenza maggiore, il capriccio; lo che dava a Sejano maggior astio, e mag-

S. 4. Fuit in Senatu Junius Rusticus . componendis patrum actis (1) delectus a Caesare, eoque meditationes ejus introspicere creditus: is fatali quodam motu ( neque enim ante specimen constantiae dederat ) seu prava solertia, dum, imminentium oblitus, incerta pavet, inserere se dubitantibus, ac monere consules ne relationem inciperent : disserebatque, brevibus (a) momentis summa verti posse, quandoque Germanici stirpem , ubi spatium poenitentiae senis , resurgere. Simul populus effigies Agrippinae ac Neronis gerens, circumsistit curiam, festisque in Caesarem ominibus, falsas literas, et Principe invito exitium domui ejus intendi , clamitat : ita nihil triste illo die patratum. Ferebantur etiam sub nominibus consularium fictae in Sejanum sententiae, exer-

<sup>(</sup>a) Breve caput. Horat. L. 2. Ist. 2. Breve pondus; id. LI. epist. 14. v. 35.

centibus plerisque per occultum, atque eo procacius, libidinem ingeniorum: unde illi ira violentior, et materies criminandi, spretum dolorem Principis ab Senatu; descinsse populum; audiri jam et legi novas conciones, nova patrum consulta: quid reliquum, nisi ut caperent ferrum? et, quorum imagines pro vexillis secuti forent, duces imperatoresque deligerent?

§. 5. Igitur Caesur repetitis adversum nepotem et nurum probris, increpitaque per edictum plebe, questus apud patres, quod fraude unius Senatoris imperatoria naejestas eluas publice foret. Integra tamen sibi cuncta
postulavit: nec ultra deliberatum, quominus
non quidem extrema decernerent, id enim
vetitum, sed paratos ad ultionem vi Principis impediri testarentur....

gior materia di calannie che il Senato curata non avea la tristizia del Principe; che il popolo erasi ribellato; che mlivansi giù e leggevansi nuove concioni, nuovi senatusconsulti; che altro rimanervi, senonchè dar di piglio alle armi, e scegliersi per Duci e Gemeroli que' medesimi, alle immagini de' quali andavano essi dietro in vece di bandiere?...

§. 5. Questo fu il motivo, che Cesare dopo d'aver ripetute le antiche ingiurie cogutro al nipote e la muora, e rimproverata la plebe con un editto, si dolse co' Padri, che per colpa d'un solo Scnatore' imasta fosse la Maestà imperiale publicamente schernita; avocò peraltro a se la carsa; e fu subito conchiuso, non già di sentenziarli a morte, giacchè era ciò stato victato, bensi di protestarsi ch'erano così disposti ad una tal punizione, ma n'erano stati dal Principe impediti (a)....

<sup>(</sup>a) Qui abbiamo una laguna di circa rre anni, cioè, del restante del 782, di tutto il 783, in cui avvenne la deportazione d' Agrippina nell' Isola Pandataria, ossia, di S. Maria, e di Verone in quella di Ponza, seguita dalla uccisione d'attrambi, per orlime di Tiberio, ed in cui crebbe la potenza di Sijano a segno di chismar sè l'Imperador di Roma, e

6. 6. Quarantacinque aringhe furono su di questa materia tenute, delle quali per paura assai poche, molte per usanza... credei, che a me vergogna, odio a Sejano fossero per arrecare... cangiossi la fortuna, e chi assunto lo avea a collega e genero, a se stesso il condona: gli altri che obbrobriosamente lo favorirono, or contro di lui malvagiamente inveiscono... io discerner non saprei abbastanza, s' egli sia infelicità maggiore o l'esser per amicizia accusato, o accusar l'amico... non vo far saggio nè della crudeltà, nè della clemenza di chi che sia, ma libero, ed in approvazione a me medesimo . volerò ad incontrare il pericolo. Voi solamente scongiuro, conserviate di me memoria non dolorosa ma lieta, aggiugnendo il mio ai nomi di coloro, cui con una mor-

Tiberio il Principe di Capri. Finalmente d'una portione del 284, sotto il Consolato di Trione e Reguio, in cui accadde la congiura di Sejano contro del Principe, collega nel Consolato, e compagno utll'Impero, lo scoprimento della medesima, e la morte così di Sejano, che di rutti i suoi congiunti el amici, non che di Livia stessa (se crediamo a Dione) moglie uu tempo di Druso, ed or di Sejano.

<sup>(</sup>a) Non Sejanum Vulsiniensem, sed Claudiae et Juliae domus partem, tuum, Caesar, generum colebamus, Infr. An. VI. 8.

do me quoque iis, qui fine egregio publica mala effugerunt (2).

§. 7. Tunc singulos, ut cuique adsistere, adloqui animus erat, retinens aut dimittens, partem diei absumpsit, multoque adhuc coetu, et cunctis intrepidum vultum ejus spectantibus, quum superesse tempus novissimis crederent, gladio, quem sinu abluderat, incubuit. Neque Caesar ullis criminibus aut probris defunctum insectatus est, quum in Blaesum multa foedaque incusavisset (a).

§ 8. Relatum inde de P. Vitellio et Pomponio Secundo: illum indices arguebant, claustra acrarii, cui prefectus erat, et militarem pecuniam rebus novis obtulisse: huic a Considio, praetura functo, objectabatur Elli Galli amicitia, qui punito Sejano, in hortos Pomponii, quusi fidissimum ad sub-

<sup>(</sup>a) M. Lepidum, et Junium Blaesum nominavit (Tiberius), ex quis proconsul Africae legeretur... intelligereturque etiam quod silebat Lepidus, avunculum esse Sejani Blaesum, atque eo praevalidum. L. 3. 35.

te onorata riusci di sottrarsi alla publica calamità (2).

§. 7. Allora ritenendo, o lasciando partirsi or l'uno, or l'altro secondochè voleva ciascuno rimanere e ragionar con lui, consumò parte del giorno; ed essendovi tuttavia gran gente, e rignardando tutti l'intrepidezza del suo volto, egli, mentre coloro credevano che vi volesse ancor del tempo a morire, con una spada, che nascosta tenea nel seno, si uccise. Nè Cesare invel contro del defunto con imputazioni di delitti, o con ingiurie, nell'atto che incolpato avea Bleso (a) di molte cose, ed obbrobriose.

§. 8. Trattossi indi di P. Vitellio e Pomponio Secondo. Veniva il primo da delatori accagionato d'aver esibito a favor di cose nuove le chiavi dell'erario, di cui era egli Prefetto, e la cassa militare: al secondo poi apponessi da Considio, già stato Pretore, l'amicizia con Elio Gallo, per essersi questi dopo la punizion di Scjuno ricoverato negli orti di Pomponio, come nel-

<sup>(</sup>a) Lo zio di Sejano.

Pasilo il più sicuro. Nè trovarono questi disgraziati ajuto senonsè nella fermezza d'amimo de' fratelli, ch' entrarono per mallevadori (3): venuto indi a Vitellio, per lo continue lungherie, ugualmente a noja la speranza che il timore, con un temperatojo, chiesto come per iscrivere, ferissi leggermente le vene, e mori d'angoscia. Ma Pomponio tollerando di buon animo l'avversa fortuna, colla sua gentilezza di costumi, e chiarczza d'ingegno sopravvisse a Tiberio.

§. 9. Fu indi deliberato, che si procedesse contro il restante de figliuoli di Sejano, benchè andasse syanendo l'odio popolare, e fosse l'animo di parecchi già raddolcito in vista delle seguite punizioni. Vengono dunque tratti in prigione un figlio già capace di conoscere il mal che gli sovrastava . ed una figlia così incapace , che interrogò più volte per qual mancanza fosse ella menuta via , e dove ? che non l'avrebbe mai più commessa, e che potea esser castigata con delle battiture all'uso de' fanciulli. Ne raccontano gli Scrittori di que' tempi, che siccome era cosa inudita il punire una vergine coll' estremo supplizio (4), così abusonne prima il carnefice vicino al luogo sidium, perfugisset: neque aliud periclitantibus auxilii, quam in fratrum constantia fuit, qui vades exstitere (3): mox, crebris prolationibus, spem ac metum juxta gravatus Vitellius, petito per speciem studiorum scalpro (a), levem ictum venis intulit, vitamque aegritudine animi finivit. At Pomponius, multa morum elegantia, et ingenio inlustri, dum adversam fortunam aequus tolerat, Tiberio superstes fuit.

§ 9. Placitum posthac, ut in reliquos Sejani liberos adverteretur; vanescente quamquam plebis ira, ac plerisque per priora supplicia lenitis. Igitur portantur in carcerem, filius imminentium intelligens, puella adeo nescia, ut crebro interrozaret, quod ob delictum, et quo traheretur? neque facturam ultra; et posse se puerili verbere moneri. Tradunt temporis ejus auctores, quia triumvirali supplicio (4) affici virginem inauditum habebatur, a carnifice, laqueum jux-

<sup>(</sup>a) Publias Vitellius post praeturae honorem inter Sejani conse.os arreptus, et fratri in custodiam datus, scalpro librario venas incidit: et obligari se passus, in eadem enstodia morbo periit. Sucton. in Tib.

ta, compressam: exin oblisis faucibus, id actatis corpora in Gemonias abjecta.

§. 10. Per idem tempus Asia atque Achaia exterritue sunt, acri magis quam diuturno rumore, Drusum Germanici filium apud Cycladas insulas, mox in continenti visum: et erat juvenis haud dispari aetate, quibusdam Caesaris libertis, velut agnitus, per dolumque conitantibas. Alliciebantur ignari fama nominis, et promptis Graecorum animis ad nova et mira: quippe clapsum custodia pergere ad paternos exercitus, Acyptum aut Syriam invasurum, fingebant simul credebantque. Jam juventutis concursu, jam publicis studiis frequentabatur; laetas praesentibus, et inanium spe; quum auditum

del patibolo, in li strangolati che gli ebbe, furono i cadaveri di così tenera età gettati nelle Gemonie.

S. 10. Verso lo stesso tempo furono l'Asia e l' Acaja spaventate da un grido, gagliardo più che durevole, di essersi Druso, il figliaol di Germanico, vedato prima presso le Ciclali (a), indi in terra ferma. E per verità eravi un giovane di quasi la stessa età, che tal mi liberti di Cesare finsero di riconoscere, e lo seguirono ad arte. Coloro, che non conosceanlo, venivano allettati dalla fama di quel nome, non che dalla inclinazione che hanno i Greci per tutto ciò, che è nuovo, e portentoso; giacchè immaginavansi nel tempo stesso, e si credeano, che scappato egli di carcere (b) s' avviasse verso gli eserciti di suo padre per invader l' Egitto e la Siria. Aveva già egli concorso di gioventù, già publicamente un partito, pieno d'allegrezza del presente, e delle sue chimeriche speranze,

<sup>(</sup>a) Isole del mar Egeo.

<sup>(</sup>b) Ia cui fu rinserrato nel tempo stesso che farono deportati Agrippina e Nerone s'indi fu fatto pd, rir di fame.

quando pervenne tutto ciò a notizia di Poppeo Sabino. Questi, alla cura allora della Macedonia, governava ancor l' Acaja. Per prevenir dunque una voce, falsa o vera ch' essa fosse, passa frettolosamente i golfi Toroneo e Termeo (a), poco dopo l' Eubea (b), isola del mar Egeo, ed il Pireo (c) in su la costa d'Atene, indi la spiaggia di Corinto (d) e lo stretto : ed entrato per l'altro mare in Nicopoli, colonia Romana, quivi finalmente seppe, che interrogato con maggiore accuratezza chi si fosse, risposto aveva, ch' era figlio di M. Silano : e che sbandatisi parecchi del suo seguito, crasi egli imbarcato su d'una nave. come per passare in Italia. Sabino scrisse tutto ciò a Tiberio : ne è pervenuta a noi altra notizia della origine e fine di si fatto avvenimento (e).

<sup>(</sup>a) Turon', ossia il golfo di Cassandra : il Termes poi è quel di Salonicki.

<sup>(</sup>b) Negroponte.

<sup>(</sup>d) Il golfo d'Engia.

<sup>(</sup>c) Non sono così sinceri Dione e Zonara, onde ne raccontano mille menzogue,

id Poppaeo Sabino (a). Is Miceloniae tum intentus, Achaiam quoque curabat. Igitur, quo vera seu filsa anteiret, Toronaeum Thermaeumque sinun priefestinans, et Piraeeum Alticae orae, dein Corinthiemse litus, angustiasque Isthmi evadit: marique alio Nicopolim, Romanam coloniam, ingressus, ibi demum cognoscit, solertius interrogatum, quisnam foret, dizisse, M. Silano genitum: et multis sectatorum dilapsis, adscendisse navem, tamquam Italiam peteret: scripsilque haeo Tiberio: neque nos originem finemme ejus rei ultra comperimus.

<sup>(</sup>a) Prorogatur Poppaeo Sabino provincia Moesia, additis Acheja et Macedonia. Vid. Au. 1. 50.

242

§. 11. Exitu anni, diu aucta discordia consulum erupit: nam Trio (a), fucilis capessendis inimicitiis, et foro exercutus, ut segnem Regulum ad opprimendos Sejani ministros oblique perstrinxerat: tlle, nisi lacesseretur, modestiae retinens, non modo retudit collegam, sed ut noxium conjurationis ad disquisitionem trahebat. Multisque patrum orantibus, ponerent odia in perniciem itura, munsere infensi ac minitantes, donec magistratu abirent.

Finis L. IV. et V. Annalium. C. Cornelii Taciti.

<sup>(</sup>a) Celebre inter acousatores Trionis ingenium erat, avidumque famae malac. Au. 2, 25.

§. 11. Sullo spirar dell'anno la poco buona intelligenza de' Consoli (a), accresciuta
dal tempo, scoppiò : perocchè Trione, facile a contrarre inimicizie, ed avvezzo alle brighe forensi, aveva indirettamente fatto un delitto a Regolo come lento nell' quprimere i nimistri di Sejano. Egli, che conservava la s.a moderazione quando altri
nol provocasse, non solamente ribattè il
collega, ma già chiamavalo in giudizio come
a parte della congiura. E ad instanza di molti Senatori perchè deponessero l' odio, che
prodotto avrebbe la lor comune ruina, rimasero in istato d' inimicizia e di minacce
finchè non uscirono del Consolato.

Fine del L. IV. e V. degli Annali di C. Cornelio Tacito.



880303

(a) Tri one , e Regolo , consoli surrogati.



# SOPRA GLI ANNALI

D I

C. CORNELIO TACITO.

LIBRO IV.

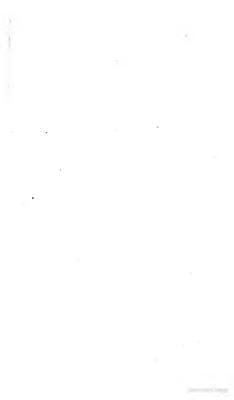

#### DILUCIDAZIONI

## DEGLI ANNALI

D I

### C. CORNELIO TACITO.

---

### LIBRO IV.

(1) Si richiamino alla memoria le dilucidazioni 64 e 65 del primo volume. In queste vedemmo, che nel disorpine generale, cagionato dal luffo specialmente delle tavole, si valse Tiberio de' rimedi indiretti, de' quali uno ne racconta il nostro Storico, e l'altro no, che dovea de raltro non paffarfi da lui forto filenzio, in questo luogo precifamente, cioè, nel parlar dell'anno IX del Regno di Tiberio, che risponde al 776 di Roma e 23 dell' E. V. Ouesto rimedio indiretto su quello di ristringere l'ordine equestre perchè vi fosse un numero minore di coloro ch'e-Inder potessero la prima legge, parimente indirett a, d' invigilar eli Edili su' prezzi , e sul popolo minuto : dato Aedilibus negotio, dice Svetonio da noi già citato nelle dil. 64 e 65, popinas gancafque ufque ed inhibendi, ut ne opera quidem piftoria venalia sinerent. Abbiamo tutto ciò da Plinio X (XIII. 2.. dove c' indica egli anche i limiti, fra'quali fu fiffata questa rettrizione : Hac de cauffa ( cioè , l' indicata di fopra ) constitutum, ne cui ius id effet ( desendi annulis ), nife cut ingenuo ipfe, patri avoque paterno feftertia . A 2

CCCC ( 77,812 lire di Francia ) cenfus fuiffet, et lege julie theatrali in XIV ordinibus fedendi.

- (a) Tutto ciò fi dice da Tacito in paragone de' tampi di Trajano, de quali ferito già aven nel L. 11. 5. 60. Esin ventum Elephantiane (Hola fiorità tra l'Egito e Pictiopia ) as System (Aficaan, fotto il Tropico del Cancro) claulita olun Romani Impetii, quod nuos tubrum ad mare patefeit. In fomma ne' tempi di Trajano, quando cicel, feriveva il noftro Storico, l'Impero Romano giugnera allo fitento di Babelmandel; ai tempi di Tibrio non olirepaffara Siene; offin ; Aficuan.
- (4) Nominate cofi, come ognun fa, dai roftro depli uccelli, che ferifono con questa parte del loro corpo, come le navi ferivano non tanto le acque, quanto i nemici, con questa parte della prora, che sporgeva in siori, e 'I di cui ufu effendo, come dicemmo, diretto più ad oltraggiare le navi nemiche che le onde, ecco perche il trionto maggiore nalle guerre navali era l'imposifiarsi de' rostri delle navi, ed ecco ancora perche ad uno de' più rinomati looghi di Roma fu imposito il nome di Rostri iin omnati looghi di Roma fu imposito il nome di Rostri, ra racconta Livio L. VIII, pertim in nevella Roma s'absteur, partim incensa: repirisque aerum s'aggoșilam in sovo extruzuum adornari placuli (quelto è il luogo innanzi la curio ofilità, dove peroravansi le cause, che perciò le aringhe dicevansi tenute n'e Rostri s' ROSTRAO/PE il tenutum applitumo.

Del restante non opni genere di nave aveva i rostri, benchè l'avessero tanto quelle, che chianavansi tettate, che quelle dette apertate una et octoginta rossituti navibus; multis prateresa minoribus, quae aut APERTAE rossitute; aut sina restri apresalemente esant, Delam trajecis. Liv. Dec. 1V. L. VI.

- (4) Confiderandone il numero, non già la forra, ed il coraggio, ondi è, che Vegetio paragona le truppe aufiliarie alle leggiere, le quali aggiungevanti alle leggiori, come und tipi h, non già che inconfordiro i fomani da quefle la loro principal difetà, ripetta fempre nelle fote Legioni. Le principali caute, per cui cio accadeva 5 on indicate dai nottro Stocico colla fia folita brevità, direndo, 1.º che feeglievanti cali truppe da citradini Romani z.º che cottoro arrolavanti voloatariamente, ed appartenevano alla claffe dei ricchi; e delle persone ben conclutare per la fiabilità del loro domicilio voloatariam militam desigi, as si suppeditet, non tadem virtute at modeffia agera.
- (t) Questi sono i così detti Publicani perchè prendevano in appalto publica, cioè, le rendite dello Stato, le quali distinguendosi iu diversi rami, ne nasceano i diversi generi ancora di appaltatori, i decumani, p. e. che ptendeano în appalto le imposizioni dirette; i portitores, che prendeano in appalto le indirette, nascenti dalla importazione ed esportazione de generi ecc. Questo ceto poi di persone era presso i Romani in grandistimo credito, componendolo Flos equitum Romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum Reipublicae, cofa affai ben immaginata da qualunque lato si consideri. Finalmente per tacere d'altre molte cofe non farà inntile fapere, che fi fatti appalti non prendeanfi folamente delle rendite fiffe, ma di qualunque altra spesa straordinaria dello Stato, come rifazioni di strade, difeccamento di paludi, approvvisionamento d'eserciti ecc.: Catone et Flacco Cenforibus conduxerunt lacus sternendos lapide et cloacas detergendas, qua opus effet, in Aventino, et facienda in aliis partibus, qua nondum e ant . . . . Cethego et Tuditaco Cenforibus redemerunt reficienda , qua: circum forum incendie eonsumpte erant , septem tabernas , macellum , atrium

regium . . . Liv. 39. ld. l. 27. Bello Punico secundo redemerunt quae ad exercitum Hispaniensem opus essent. ld. L. 25.

- (6) Naſcenti dal Iuflo, che renduro avea immenfi tratti di terra deliziofi invece di vutile faccondi; lo che poi riducea una coſi vafta capitale e l'Italia tutta alla neceffità di provvederfi di grano dall' Affrica e dall' Egitto co' traspotti di mare y fempre pericolofi.
- (7) Abbiam ritenuta la lezione più comune, che porta atrocitatem temporum, non già morum, sembrandoci che voglia Tecito riferir queste parole a ciocchè più chiaramente racconta di Tiberio in questo stesso L. c. xlii . cioè che fotto il suo principato oltrepassavasi il rigor delle leggi, castigando egli i rei con delle pene più atroci di quelle . che in effe prescrivevansi ! Caefer obiectam fibi adversus reos inclementiam eca : difatti qual' era la pena minacciata dalla legge Giulia contro i rei di pubblica violenza, offia di colui, che abusando del proprio potere, avesse, senza tener conto dell'appellazione al popolo, uccifo, o battuto, o farra altra violenza contro d'un cittadino Romano e o trattandofi d'efteri , avesse in qualunque modo violata la fantità degli ambasciatori , oratori ecc. d'una nazione straniera con qualunque genere d'ingiuria? L'efiglio ; ma Tiberio non efiliò, bensì deportò Vibio Sereno; nè v' è chi ignori quanto fia più atroce la deportazione dell' efiglio.
- (8) Molte Gono le cofe da nozafi in queflo lingo per la perfetta intelligenza di quanto rapidamente ne razcorta il noftro Storico 1.º quale fi fosfi l'antica coltunanza nella elezione 'de' Finmini di Giove 1.º quale quella nella contrattazione de veri matrimori, effendo quefle due coftumanze fitettamente ligate infieme per ben in endere a quale di quefle fiafi derogato colla mova legge, ĉi cui fi parla ful bel principio di quefle paragrafo 3 de rogonal nova legge.

differuit Caefar. Riguardo dunque alla prima ufanza egli è da sapersi, che i primi Flamini, la creazione de' quali è dovuta a Numa, non furono che tre, il Diale, il Marziale, il Quirinale. Se ne aggiunsero in seguito altri 15 in onore di varie deità, ma i foli primi tre sceglier doveansi dal ceto de' Patrizi, e chiamavansi Maggiori. Di quali privilegi godessero i Flamini, specialmente il Diale, ammesso fin all' uso del lictore, della fedia curule, e della preteffa, ed in diritto li entrare nel Senaro : ficcome a quali cerimonie fost egli aftretto, è inutile il raccontare : folo basti il dire, che dovea egli esser nato da genitori confarrati, cioè, uniti in matrimonio non già usu vel coemtione, bensì con un folenne fagrifizio, in cui pronunziandosi alcune determinate parole, ed adoperandosi il farro e la mola felsa paffava la moglie nelle mani del marito in presenza del Pontefice, e di 10 tekimonj. Ecco la più sagra maniera di contrarre il matrimonio, che fecondo le XII tavole facilmente scioglievasi se contratto sosse ne'due primi modi di coabitazione, o compre, ma nel 3.º modo era necessaria un altra sagra cerimonia, simile alla prima, che diceasi Diffarreatio.

I foli nati dalla confarrazione chiamavanii pettinii e mentinii, ficcone questi folamente potene effer creati Flamini. Or effendo divenunii rati i matrimoji di questo genee per le ragionii indicate da Tiberio, e riportate dal nonfro Stevico, ecco il peco numero di patrimi e matrimi, e per confeguenta la difficoltà di nominara partiti, fas'quali finalmente if feggliefo o il Flamine, o la Flaminea Diale, giacche così nell'uno, che nell'altra efigeansi i medesimi requisti.

In tale stato di cose due erano i partiti da prendersi, o quello di abolir la legge, che i Flamini e le Flaminiche dovessero cregliersi da' confarrati; o quello di rimiche dovessero giostacoli, che incontrava la confervazione della medessma legge, modificandone, non togliendo assatto le con-

feguenze, che ne derivano. A quelto fecondo appigliossi Tiberio; medendum fenatus decreto aut lege; ficut Augustus ex horrida illa antiquitate ad proesentem usum flexisset. E per verità il togliere il male dalle fue radici farebbe flato l'abolir la legge, ma quest'abolizione portato avrebbe feco l'avvilimento della dignità facerdotale, che Tiberio avece da faggio politico cercava non folamente di fcema; re , ma d'accrefcere utque glifceret dignatio facerdotum etc. ; invece dunque d'inflituto Fiaminum aliquod demutari fi rimediò con una nuova legge , la quale fu questa : che la Flaminica Diale m tuttociò, che fi apparteneva alla Religione, fosse solamente sotto la podestà del marito, e per confeguenza esente da quella del padre : in tutto poi il restante promiscuo seminarum jure ageres, vivesse secondo le leggi comuni alle altre donne; fra le quali eravi quella, che neppure il matrimonio le liberava dalla patria poteffà, cofa tanto cara ai Romani, che non dee recar meraviglia, se questa sosse una delle principali cause, per cui andate erano in difuso le norze confarrate, potendo in vigor di queste i figli e le fig'ie diventar Flamini e Flaminiche, e restar così esenti dalla mentovata podestà. Del refto, the così fosse la cosa non solamente apparisce dalle parole di Tacito's quando exiset de iuse patrio, qui id Flaminium spifce etur , quaeque in manum Flaminis conveniret . ma dalla teftimonianza d'Ulpiano, preffo di cui tit. 10 chiaramente leggiamo : In potestate parentum esse Jesinunt hi, aul Flamines Diales inaugurantus, et auge virgines Vestae capiuntur.

(8) Abbian traderto la parola ssipeniaril provinciali per indicare con un termine generale il delitto, di cui veniva accessionato Silo con sindamento, cioè, di avet commes so edosfiori in Provincia. Del restante nen tutti è l'ronunciali erano sipeniarii, ma talmoi vestipeles ecc. Ia discreta, populari per passa tra questi, è quella, che passa tra ssipeniari.

sendium e vedigal. Lo ftipendio è un tributo, che fi corrisponde in dantio, ed è perciò costante, il sed gal si paga in generi, e perció varia a norma dell' abbondanza de' prodocti, come la decima ed altro, donde appare, che peggiore fi era la condizione de' primi, che de' secondi-Or sembra che Cesate inviluppasse questo delitto cogli altri di lesa Maestà onde appropriarsi le sostanze di Silio ; ma non è così. Non può pegarfi che nelle caufe di maltolto competesse ai ricorrenti la vendita de beni, corrispondente al quadrup!o del danno: ma nel nostro caso non eranvi Provinciali, che ricorressicto nemo regetebat; Tiberio dunque, senza pregiudicare i diritti de'Provinciali, aggiudlcoffi i beni tutti di Silio come d' un reo di lesa Maestà. e d'ingratitudine, giacchè era egli stato arricchito dalla famiglia regnante : quindi è, che il nostro Storico rileva in quest' azione di Tiberio non l'ingiustizia, ma la novità del procedere, mentre finora non avea curato mai l'altrui, ed ora per la prima volta fece prendere un conto efatto de' beni di Silio, per aggiudicarti al fuo privato Teforo.

(10) Cran lize fulla interpretazione di quello luogo di Tacio fra gli renditi; cieè, le debba rituerella parola Calles, o Cales, e quindi fe Carzio Lupo fosfe un Quellore di Calvi, detto de'ainin Cales o Calesum; ovreto fe avesfe la cura delle felve, de monti, e di quel viotodi, donde efigevasi l'impositione si pascoli, e fulle pecere fesfe. Ma noi non estitamo un momento ad abbracciare la feconda opinione, anzi ne fi gran meraviglia, che il gran conocitore così dell'antichità, che del nostro Autro, qual è Lipfio, abbia riguardato quelle due opinioni come quasi ugualmente probabili, dicendo, che fi fi ammente l'unat, cicè, quella di Calles, csifte nu pasti di Svetonio, che la rischiara; se posi si abbraccia l'altra, ch'egli confesfi di non displaceggi, allora bisogna dire, che Cales, office la sede foste la reservatione qua quella que confesi di quello curio luop ecc.

La ragione, che ne fa maravigliare, nasce dalle parole vetere ex more. Non vogliamo prendere in efame, se potesse effervi in Calvi un Ouestore : fappiamo , che Calvi era in gran pregio pe' fuoi vini, Plin. L. 2. c. 103, già per altro diminuiti di riputzzione al tempi d'Orazio; sappiamo che da principio fu Colonia, indi municipio; fappiamo che talvolta è detto Cales in fingolare, e talvolta Cales iplurale: Lanuvium , Ariciam, Tufculum cum Calibus , Teano, Neapoli Cic. 2. Agrar p. 35. ; ma donde mai puè giustificarfi l'espressione veteri ex more, cioè, che in Calvi esiiteffe un Questore per antica usanza? All'incontro Callium provincia, offia, la cura delle strade strette sui monti per uso spezialmente delle pecore Callis est semita tenuior, dice Ser. ad Aen 4. V. 405., callo pecorum praedurata; Callis eft iter pecudum inter montes angustum et tritum dice Isid. 1. 15 ; la cura , dico , delle strade su' monti per uso delle pecore, e quella della percezione de' dezi annessi è veramente vetus mos antico costume , giacchè ne racconta Svetonio, ch' era stato un tal ramo d'amministrazione assidato a Giulio Cefare e Marco Bibolo : Opera dice celi contimatibus data est ut provinciae futuris Consulibus (a) minimi negotit , ideft , filvae callefoue decernerentur. Potendo dunque l'opinione , da noi abbracciata , fostenere l'espressione . che l'accompagna, cioè, vetere ex more a norma dell'antica usanza, la quale non può in verun modo adarrarsi alla fognata Ouestura di Calvi, crediamo a ragione, che non avesse dovuto comparire agli occhi di Lipsio ugualmente

(a) Non faccia meraviglia nediona fe una tal cura fi affidafie talvolta ai Cunfoli. Era ordinariamente propria de Queflori, ed in fatti chiamava inimini niquili, ma appunto petchè di non gran confequenta l'aveano talvolta gli fiefii Confoli, cioè, ne' cempi, in cui non fi temea d'i guerra verana.

probabile l'una opinione, che l'altra. A tutto ciò fi aggiunge, che per fostenere il Cales bisogna ricorrere alla correzion del testo, giacchè Calles e non Cales si legge nel mff. Fiorentino, ed in tutte le antiche edizioni ; e noi fiam nemici di fiffatta maniera d'interpretare, che può affomigliarfi al nodo Gordiano recifo, e non già fciolto Questo è il vero fondamento del nostro parere, e non già, che non si trovi fra le provincie la Caletica - come dice Brotier, perchè in questo caso la parola non si prende nel fuo primario fenfo, cioè, che fia un paese di conquista del P. R., aggiunta al fuo dominio, e vivente colle leggi dei Magistrati Romani, bensì è un trassato, significante curaimpiego ecc., nel qual fenfo dee interpretarfi p. e Livio nel 1. 2. 40. - Confules T. Sicinius , et C. Aquilius , Sicinio Volsei , Aquilio Hernici provincia evenit. Queste stesse parole di Livio, che fono state citate da Tacito, dimofirano, che inutile e fciocca è l'altra correzione che vorrebbe farfi da taluni, leggendo Callis, e non Calles, per farlo accordare con evenerat.

(11) A ragione vien qui dallo Storico filosofo roccato lo fernamento della popolazione libera, che doveva andar del part coll'ammento di quella degli schiavi, offia, del laffo, yenuto ormai a tal grado, che se parliamo di quencio in generale chi è che ignori la prodigalità de' Luculli, degli Apici sec.? Ma senza parlar di costoro, non che d'un Clodio, uccifo da Milone, che abitava una casa def culto Clodio, uccifo da Milone, che abitava una casa def cutta viasi di cucina d'argento, e due bicchieri del valore di 19,451 (es, basti l'esempio di due uoniam moderati e parchi «Ciercone e Seneca; il primo in quella sua pre-esta poverta ed in que' tempi pur avea una tavola di ce-dro del valore di 19,451; lire; il 2.º poi oltre alle sue immense ville, così ben decorate cec., possiche ment di cordo del valore di 19,461; lire; il 12.º poi oltre alle sue immense ville, così ben decorate cec., possiche ment di cordo del valore di 19,461; se lire, Ritoranado posi a favi

è da fignetii, che în koma , al raccortar d'Aceneo VI.
p. 173, eran taluni, che ne possetano zo, 20 m. ed ancha
più , e non giù per trarne profitto, come Micia traCoreci,
ma per simplice correggio. Tutto ciò si dovea all' Asia
singiguara, 2 crestgine diffrurera, 3. Corinto media in fiamme, in fomma alle ricchezze del mondo intero, onde non
de meraviglia, si il vincitores in Azio avessi regglazio ad un
Lentulo, che ficturamente non era il primo uomo del mondo, tanti beai per 77,850,000 per 177,850,000 del
per 177,850,000 per 177,850,000 del

(13) Il primo efempio di opere date alle fiamme per ordine di publica autorità fi trova in persona di Labieno. come ne racconta Seneca , di cui non farà difearo di rife rir le parole. In hunc primum excogitata est nova poena. Effectum est enim per inimicof, ut omnef ejus libri combuterentur. Res nova et insueta , surplicia de fludiis sumi ! Poi troviamo rinnovata la cosa medesima, ma non per mezzo della stessa persona publica, perchè i libri di Cremuzio Cor. do fon bruciati per mezzo degli Edili; i libri di Numa in Greco lo furono per mezzo del Pretore Urbano, come narra Valerio: e finalmente lo stesso Tacito nella vita di Agricola dice : Delegato triumviris ministerio, ut monumenta clariffimorum ingeniorum in comitio ac foro urerentur. Bisogna dunque conchiudere, che secondo l'aspetto, in cui prendeanfi le opere, come ingiuriose, cioè, o come fediziofe, così diver so era il Magistrato, cui si dava l' incarico di bruciarle. Tutto ciò dentro di Roma : in provincia poi erano i Prefetti, da' quali efeguivanfi tali commissioni, come si rileva da Dione 6. 68.

(13) Nifiano ignora cofa fofier le Ferie Latine, di cui la ifituazione fi dec a Tarquinio Superbo, che le fice celebrare per un fol giorno: s'aggiunfe il fecondo, efpulfi i Re; il terzo dopo la ritirata del pepolo full'Aventino, il quanto finalmente dopo che Cammillo conciliò la plebe co Senatori.

Ciocchè è neerffario faprec intorno a tai feris per intelligonat di ciò che vien qui raccontato dal noftro storico , fi è che effe non eran fiffe, ma intimavanfi, e determinavafi ogni volta il giorno della loro celebrazione, ond è che nello refio Livio leggamo, che fooffero fitare colebrate tertio Nonas Maii L. 41 e. 16 pridie idas Apriler L. 44 e. 23, quatro I Jaff Novembrit L. 45 e. 3. Fiffato il giorno delle dette Feris, non partivano i Confoli per effe, fe prima non fi dellimifate un giovane della primaria nobilta a fatrne le veci. Quelli fi unella prefente occasione Drufo, il falio di Germanico.

Oltre alla conofenza di quefto coltume, egli è anche neceffario faperne un altro, per la perferta intellig nza di ciò, che raccoma il nostro Sovico. Chimnque intraprendes una carica, una magistratura, avea per nagurio di darne un faggio nel giorno fiello, che dicetal perciò euspicate. Auspecar dicanara, leggiamo in Cic. contro Verre, inautate Magistratum. Ed erano in ciò i Romani così saperstiziesi, che anche i privati nel primo di di Gennajo faceansi ferupulo di non far uso degli strousnei del proprio metitere, come fi legge in Ovidio, ed altri.

Premefie quefte due usnute, ecco ciocchè avvenne in questa circostanas. Furono intimate le Ferie Latine, e quindi destinato Druso a Prestero di Roma. Voleva egli gustare, dirò così, la propria carica per un principio di religios Costiunana e di bono augurio : che perciò ascenite trabunti, e si allora, che gli si presentò Calparnio Salavino per accura Sesso. Mal si conduste ggli; che diede orecchio ad un affres fasio e funesto : peggio Salavinano, che glielo propose, giacchè in circostanne di tan natura eran le cose frivole e liste, che conveniva trettare, non quelle di confeguenta e trifle. Ecco perche braso esti impressanto da Tiberio, e Salvinano, e silitato per ondine del Senato, come causta di turta questa scena disquassos.

(14) Suo jure dal Davanzati fi rende con l'autorità, qua fichè questa potesse aver luogo nel decidere del merito d' Afro, cosa, che sicuramente non folo non era creduta dagli altri, ma neppure dallo stesso Tiberio, di cui ci racconta il nostro Storico, che quando trattossi d'assegnare ad un Germanico un posto più distinto fra gli Oratori , s' oppose, rendendo per ragione, che non era la condizione distintivo della eloquenza, e che dovea Germanico recursi a sufficiente gloria l'esser nel numero degli antichi Scrittori : neque enim eloquentiam fortuna difcerni, et sat is inlustre si veteres inter Scriptores haberetur (2). Politi poi rende quel suo jure nella sus professione, e Dati nell'arte sua ec. Ma sì l' una, che l' altra interpretazione è ben lontana dal genio della lingua Latina, in cui il fuo jure fi oppone ad injuria, come giustamente offerva il Freinsemio; che adduce tra le altre autorità quella di Gicerone pro Archia, la quale niente differifce dalla espressione usata dal nostro Autore : Suo jure noster ille Ennius sanctos appellat woetas. Oui, come nel luogo in questione, può suo jure riferirsi a due , cioè , presso Tacito , o a Tiberio , o ad Afro, presso Cicerone poi, o ad Ennio, o ai poeti. Ma siccome Ennio non era un Principe, così nissuna difficoltà è mai nata che riferir si dovesse ai poeti; presso Tacito poi essendo Tiberio un de' due, ai quali può aver relazione, sono stati i Traduttori sedotti dalla eminenza del suo grado , ed àn creduto che il nome d'eloquente corrispondesse ad un titolo, che accordato gli abbia Tiberio, il cui giudizio peraltre e Politi e Dati, non dico il nostro autore . avrebbero ficuramente posposto a quello d'un Cicerone o d' un Quintiliano Quindi è che noi abbiam creduto di dover rendere suo jure meritamente, e non già o riferendolo all' autorità di Tiberio, o all' arte d'Oratore efercitata da Afro.

(a) V. il L. 11. degli An. 5. 83.

(15) Ecco un d que' pochi luoghi, in cui fospettiamo una qualche grave mutilazione, allontanandoci dalla edizione del Sig. Brotier, che à creduto supplire abbastanza alla lacuna del M. Fiorentino frapponendo un qui, mentre in detto Codice dopo le parole esse in civitate si veggono varj puntini, dopo de' quali feguono le altre, Germanici conjugem ac liberos ejus. E per verità contentandoci. di riempir la detta lacuna col mezzo del qui, il discorso d' Agrippina ridurraffi a questo, cioè, che essa essendo giovane avea bisogno di marito, e che trovavasi in Roma chi sarebbesi degnato, o pure chi sarebbesi riputato degno di accogliere la consorte e i figli di Germanico. Ed un tal sentimento fa:à degno non dico di qualunque si appartenesse alla famiglia regnante, ma d' un' Agrippina, d' un carattere così altiero ed intollerante, che la fola fedeltà verso il suo marito, unita ad alere non poche virtù domestiche, poteva tener in bilancio diferri così decifi, e tante volte ripetuti dal nostro Autore ? Ma lasciamo da banda la bassezza d' un tal ragionamento, ed esaminiamo se à potuto, fecondo la narrazion dello Storico, effer quello, che leggiamo, contenga pure fentimenti degni d'un'Agrippina Tacito ne racconta che costei dopo un lungo e silenziofo pianto diè principio a rimproverare e supplicar Tiberio. Le preghiere appariscono in qualche modo, benchè brevi e fnervate; ma dove fono i rimproveri? Questi dunque tolti dalla voracità del tempo fon quelli, che rendono questo luogo mutilato, e che per confeguenza noi abbiam confervato tale , non ofando d'imitar nè Petavio, nè Malherbe, nè Gevarzio, i quali mettendo una mano profana in dare un senso qualunque alle parole di Tacito, mi sembrano simili a un Guglielmo della Porta, che cercò di restaurare l' Ercole di Glicone . mançante d'una mano e delle gambe. Ne ottenne egli lode, ma le gambe Greche messe in seguito a questo capo d' opera dell' arte oh quanto fon diverse, ed oh quanto dimostrano la difficoltà

di colpir nel figno, e conofiere con efittezza dalle rimanenti antiche parti l'intenzione dell'autore in quelle, che mancano l

- (16) Questo stesso portento vien raccontato da Valerio Masfimo, ed aggiunge che avvenne nell' an. di Roma 643 fotto il Confolato di Nafica e Bestia, e nel 756 essendo Confoli Servilio e Lamia. Noi niente cutandoci ne di questi , nè di altri fimili miracoli, che lezgiamo in Tito Livio ed in Plutarco, anzi nello stesso Tacito parlando di Vespasiano, ci arrestiamo solamente in osservare, che a ragione in vece di Quinzia emendò Lipfio Quinta, giacchè due nomi gentilizi è cofa affatto contraria alle coftumanze Romane. D'altronde foleafi in Roma diftinguer le figlia fecondo il Ioro ordine di nascita, e quindi chiamarsi Quarta Oftilia, come in Livio , Quinta Nonia , come in un' antica inferizione ecc. Ciò fi verifica anche della ftoria particolare di Appio Claudio, di cui sappiamo, che avesse cinque siglie per l'appunto : quatuor robuftos filios, dice Cicerone in Cazone, et quinque filias Applus regebat, et fenex, et caecus.
  - 17) Chi degl' Interpetri e Comentatori ravviña in quefel luogo le frenne del capo d'anno, chi i voi folitia Lafi
    per la falute del Principe, come se Tiberio avesse cominciara la sal textera dal chiedere una di queste cose al Senato. Però lo non so persadermi come uomini di tanto
    fapere, quali un Vecranio, un Alciato abbiano poruto dar
    una interpressione di questa natura alle parole di Taction
    feltonia incipientia anni epistola pressura, giacchè allora il
    pressus si ristriebbe ai Senatori, ed allora cos può efferci mai di più assurdo? mentre dovrebbe dirs , che Tiberio pregò, fongiurò i Senatori perchè gli desse le folite siteme, o facesse o gesti Dei le solite preghiere per la
    sia falute, cipressione indegna di chiunque, non dico d'un
    Siporo del mondo, per quanto voglia non perders di vi-

fta la fimulazion di Tiberio, che despota qual egli era, fulle tracce d'Augusto, confervava tuttavia al Senato l'ombra dell' antica sua potenza. Precetus dunque non si riferifce ai Senatori, ma agli Dei, ai quali ficcome fuole e dee ricorrerfi per ottener del bene tanto per se stesso, che per gli altri, e fiecome chi implora dagli Dei il bene a chi chesia, glielo augura, ecco perchè assolutamente si usa il precari per augurare, per desiderare : difatti , come avvedutamente offerva il Freinsemio, in questo stesso senso troviamo adoperata la stessa voce dal nostro autore nel 3.0 libro al 5. 4 integram illi fobolem, ac fuperstitem intquorum precarentur. Del restante non può negarsi, che fosse costume in Roma di farfi vicendevolmente de' regali e de' buoni auguri nel cominciamento dell' anno. Primum incipientis anni diem laetis precationibus invicem fauflum ominamur , dice Plinio. Però Tiberio in vece di efiger tai cofe dal Senato. sappiamo, che soleva appunto per esimerne tutti, passare il capo d'anno fuor di Roma, come ne racconta Dione. I voti poi per la falute del Principe non foleanfi scieglier nel primo, ma nel terzo giorno di Gennajo, come ravvifiamo in Plutarco, ed in Cajo.

> Fine delle Dilucidazioni al L. IV. degli Annali di C. Cornelio Tacito.

## DILUCIDAZIONI

## DEGLI ANNALI

D :

## C. CORNELIO TACITO.

## LIBRO V.

(1) Di fa qui menzione degli atti de'Padri, ficcome nel L. XII. degli Annali fi parla degli atti pubblici e nel XIII., de'giornalieri, offia, atti diurni del Popolo Romano.

Gli stii del Senato contenevano quanto mai faccafi o diccafi in questia augifia afienblea, per effetto d'uno flabilimemo di Giulio Cefare nel fuo Confolato che non folamente quelli atti fi compilatiro, na fi rendeflero pubblici: all'incorto dal fuo facceffore fi confervò la prima parte, e viesofii la ficconda, col farii efpressa primbitione di pubblicase gli atti del Senato, come ner iferifice Svetonio. Confegearax di questo flabilimemo dove effere, che s'uni interdetto al Sanatore, i inearizoto di si fatra compilatione, il valeris dell'opera de coi detti ferivini, censuali, attari, none rimusto anche fra noi; e difatri il SenatusConfulto Tacito porta, che non possano ne forvinni, nel fervi pubblici, nel censuali vare parte in tai atti ma che i Sesatori fine quelli che in questi occasione sippliciame i

loto mísi, perchè non fi renda publica veruna delle code dette, o fatte in Senato i ficcore configuenta del modefimo flabilineato devè effere, che non fi affidati un tal carico, che a persone di qualità e dopo di aver occupato altre magifitature, ond'è che Sparziano rifericio dell'Innperator Adriano, che difimpegnatic quelta carict dopo la quellura. Del retto gil rati di atla matura, contenenti, cioè, le coste agitate, o rifolute in Senato, porrebbero affomigliari ai nebri processi evenito.

Passando agli atti del Popolo non è meraviglia, che trovinsi questi or col nome di atti publici ( o atti folamente per eccellenza ) del popolo Romano i or col nome di atti diurni, offia, giornali. Ne' primi contenevanfi gli acti da noi detti civili , cioè , nascite , morti , matrimoni , divorzi, limiti imposti al pomerio, esecuziori ecc: difatti natus eft, dice Svetonio di Tiberio, XVI. Kal. Décembris. Sic enim in acta pubblica relatum eff ; e Tacito nel L. XII. degli annali già da noi citato: quos sum Claudius, dice parlando del pomerio, terminos pofuerit; facile cognitu, et publicis actis perferiptum. In fomina concenendofi in questi atti ciocchè interessava I' ordine pubblico, ecco perchè chiamavanfi pubblici. All' incontro le notizie del giorno corrispondenti ai nostri giornali, o gazzette, chiamavansi folamente acta diurna populi Romani , che dalla Capita's spargeaufi per le provincie, e per gli eserciti, come ne racconta Tacito nel cit. L. XVI. Diurna populi Romani per provincias, per exercitus, curatius leguntur, ut noscatur quid Thrasea non secerit. Or ciocchè saceasi in Roma è da supporfi, che fi facesse anche negli altri paefi, spezialmente essendo incaricaci i Magistrari di riserire quanto mai ne' luoghi di foro giurifdizione accadea di straordinario e di portentofo. Ecco perchè troviamo ancora acia municipalia, praesidialia , oppidana ecc.

Oltre a' gil mencovat i troviano ancora gli acti ded principe, ficcune troviano gli acti ildati, del quali parla Vegezio in quefto modei Tatius tripini ratio, fire chfequirem, fire militarium numerovas, fire preuniae quantile
adfirbitus estis. Ma degli atti de Principi, e della cerimonia ci gurare in esti abbiam pià favellazo abbaltana così
nia ci gurare in esti abbiam pià favellazo abbaltana così
ne londiro Difcor. Prelim, e he nello Dilucciazioni al L.
Pr.mo. Riguardo poi agli acti militari, questi erano notities particolari degli efercite, e percio non fund paragonarfi
mai ne cogli atti del Senato, nè con quelli del Popolo,
ch debbono confiderati couse i maceriali della foria.

(a) I frammenti di questa aringa ne conducono facilmen. te a conoscere tutta la serie de' sentimenti in essa contenue tì , i quali coincidono talmente con quel difcorfo di M. Terenzio , riportato dal N. A, nel 6. 8 del L. VI, che potrebbero benissimo legarsi insieme , e formarne un solo ragionamento. Il principio, che serve di base così all'uno, che all'altro, fi è una verità purtroppo conosciuta, ma purtroppo negligentata, cioè, che le ricchezze e gli onori sono i segni e la misura del pregio ; in cui son tenuti gli uomini da lor Principi, i quali per confeguenza non faprebbero efaminar mai abbastanza il merito de' lor sudditi onde arricchirli ed onorarli proporzionazamente al loro merito. Non è, diceva a ragione M. Terenzio, il Seiano da Bolfena, che noi veneravamo, ma il tuo genero, o Tiberio, ma una parte della famiglia Claudia e Giulia, ma il compagno del tuo Confolato, l' uomo finalmente che difimpegnava i tuoi ufizi pubblici in modo, che effer legato in amicizia con Sejano ne menava alla tua ficcome ne menava alla ricchezza ed agli onori. In fomma questa massima è così fondamentale in materia di pubblica amministrazione, che può dirsi esser quella, da cui deriva quafi tutta la publica Morale. Belle fono le Leggi , bella la Inda, che fi prodigalizza alla virrà, ma coù l'ana che l'altra voc non giugne che all'intelletto, mentre il cuore refla freddo el infemibile, vedendo profife nel tempo 
fieffo le libetalità dello Stato in favor del delitto. E per 
verità le letioni eloquenti fion quelle, che dani all'interreffe degli uomini, e quindi allora fi mofira d'aver veramente in pregio la virrà, quando coloro, che la coltivano, diventuo ricchi et onorati, ne fi permetta che i
buoni pieghino il collo ai milvagi, come è inevitabile quando fien coftoro riveli ti della publica autorità.

- (3) Ecco il terzo genere di cuftodia prefio i Romani; cicè i, ne catà di chi erai focilitavino mallevadore. Or che un reo dovesse pinteste custodisti in un carcere pubblico o suori di esso consegnardi a qualche Maggistrano; comes a un Consolo, a un Pretore, a un Edite, ed anche ad un semplice Senarore, la qual endosi chi amarati libera, e non competeva che à rei di gran qualità; o che sinalmente dovesse chi darsi al son mallevadore, che in caso di siga, rifipendeva della persona del rea (a), era nelle Provincie una delle attribusioni de Procensoli, come chiaramente forive Ulpiano: De confessio seroma galinara Procensoli falet, a- Ulpiano De confessio seroma galinara Procensoli falet, pa-
- (c) Vas Jazus of elter ejus fiftendi, su fi ille non reverifiet, monitame effet iff. Cl. 3 de off. e to de Damone et Pythis. Del refto benché vi fosfero malleradori anche in materia civile, questi parola fervira pei indicarcoloro, che entano mullevadori in materia criminate, e fipetialmente capi sle 1a ficertà poi in materia civile cavasti Pract: Quii fabit in personan espatti judicio 2 Ves, Quil fi iti futti nammatia? Quii dabitur? Pract. Aufon, in Technograpio.

trum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda, an sidejusforibus committenda.

(4) Di questa scaltra maniera di eluder le leggi, usata da Tiberio, fi è da noi parlato abbaftanza nella Diluc. 33 della Par. II. Quì dunque farà sufficiente d'osservare che triunvirale supplicium , supplizio triumvirale è lo ftesso, che il fectus flagellis triumviralibus di Orazio epod. 4. 3. 11 , cioè supplizio che infligeasi da' Triunviri Capitali , che era un Magistrato in Roma, composto di tre persone, a cui affidavasi la custodia delle carceri per intervenire al castigo de' rei quando dovean giustiziarsi. Questa magistratura, come ne riferisce Pomponio, su creata nel tempo stesso, che i Centumviri destinati a giudicar le liti, i Quatuorviri per invigilare al mantenimento delle strade, subito, in fomma, dopo la creazione del Pretor peregrino, benchè fianvi taluni , che malamente confondano questa magistratura con quella de' Duunviri capitali , istituiti da Tullo Oftilio nella caufa di P. Orazio, e che non futon mai se non se due, e giudicavano spezialmente ne' delitti gravissimi di Stato. L' altra cosa, che stimiamo opportuno d' offervare si è, che la parola virgo indica non solamente lo stato virginale, mn una età verde, anzi tenera, talmentechè si adopera anche per indicare una giovinetta, benchè abbia partorito : audetque viris concurrere virgo dice Virg. Aen 40 497, e nell' Eccl. VI. 47 chiama Vergine Pasifae tuttochè madre di sigli : e questo è precisamente il senso, in cui dobbiam dire, che si adopera anche dalla legge proibitiva della uccifione delle vergini, perchè era I' età, non lo stato verginale, che si avea in mira, ond' è che la stessa proibizione valeva anche pe' giovanetti , come apparifce da un confimile tratto di fevizie e d'abufo delle leggi adoperato da' Triunviri , che volendo nelle lo r proferizioni toglier di mezzo, come raccontammo nella cit.

\_ .

Dilucid., um giovaneto, comprefa nello fleffo privilegio, impotero, che velitific la toga virtle, indi fuffe datos alla morte. Tiberio dunque volendo conculeat la legge, e confurvarae apparentenenne! l'efecucione, fiecome non poten accrefere gli anni della fancialità, come gli era facile il farla deflorare, cotì diede alla detta legge il fenfo letterale, e credè di potetla impunemente culotte. Or ciò fembra una puerilità in Tiberio, ma pute non è cotì. Conofeva quello afluo padrone di Rona l'indole della plee, attaccata aflai più all'apparenza, che alla fifanza delle cofe, quindi conculcava il midollo delle leggi, cul proposità de Magifirzai, e ne confervava i vocaboli, mafiima bevuta, come vedemmon, da Auguffo, di cui egli fegul tracce nel prefazionar l'edition o'duna coffituation civile.

Fine delle Dilucidationi al L. V. degli Annali di C. Cornelio Tacito.





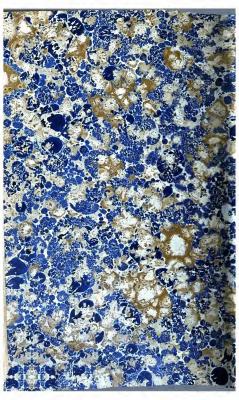

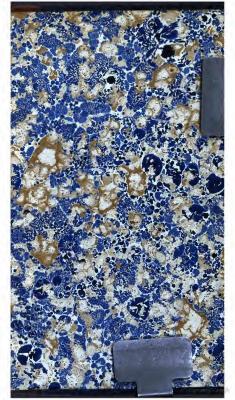

